

# Eleggete la Radiolibera più popolare d'Italia con

### RADIOEST **GIOVANE** 1976

# il referendum che nasce a suon di musica

con i dischi RI-FI:

Summersong dei Sailors

Come una bambina dei Dik Dik

Un volo di Mauro Galati

Miguel di Iva Zanicchi

Giuro del Nuovo Sistema

Silence di Roxy Robinson

Nel tuo corpo di Cristiano Malgioglio

Se tu vuoi di Giulio di Dio

Brum bum dei Russian Cats

Una volta come... di Sergio Leonardi

Un paese senza nome della Bottega della Verità

Birimbimbao di Enrico Intra

Parlami sotto le stelle del Segno dello Zodiaco

Jezebel di Priscilla Scott

Pecos Bill degli Homo Sapiens

Incredibile voglia

di Francesco Calabrese

lo bambino, tu bambino di Jeriko

Smoke gets in your eyes di Pino Calvi

Superbimbo dei Crackers

Tango bullo di Learco Gianferrari

Questo è amore dei Caravans

Tu... e così sia di Franco Simone

I te vurria vasà dei Dik Dik

I discorsi tuoi Confessioni di Iva Zanicchi

A tutti gli amici delle Radiolibere italiane che si stanno battendo sportivamente. gli auguri di successo del «Guerin Sportivo» che dedicherà ampi servizi alle Radiolibere classificate ai primi 10 posti del nostro referendum. E presto «Qui Radiolibera». Che cos'è? Sorpresa...

#### QUESTE LE RADIO LIBERE ITALIANE CHE PARTECIPANO ALLA NOSTRA MANIFESTAZIONE

#### MILANO:

Radio Milano International Radio Milano Centrale Radio Montestella Radio City Radio Milano 4 Canale 96 Radio Supermilano Radio 1 Lombardia Radio Studio 105 Radio Nord Italia Gamma Radio Stereo 2-New Radio Radio Duomo Radio Stramilano Radio University TV Commerciale Italiana Radio Palmanova Milano 22 Radio Baby 103 Radio Milano Capo Nord Radio Reporter Hinterland

#### LOMBARDIA: Radio Bergamo

Radio-Milano 2

Radio Centro Brianza

Radio Brescia Radio Como 103 Radio Lario 101 Radio Pavia International Pavia Radio City Radio Informatore Radio L 103 Radiolecco Sondrio Radio TV Libera Radio Trasmissioni Lombarde Radio Cremona Radio Liberty Radio Treviglio's Sound Varese Radio Sound Radio Pitré Punto Nord Rádio Voghera Radio Legnano Radio Centro Meda Radio Hit Radio Valle Camonica Radio Nord Brianza Radio Crema Radio Garda Radio Erba Radio Tele Bresciana Radio Livigno L'Altraradio Radio Mantova

#### PIEMONTE:

Radio Torino International Radio Gemini One

Radio Kitsch Radio Torino Alternativa Radio Cosmo Radio Libera Alessandria Radio Alessandria International Radio Asti TV Radio Omegna Music Radio Azzurra Radio Vergante Radio Alba Radio Televercelli Radio Saluzzo Sperimentale Teleradio Mondovi Radio Trasmissioni Subalpine Radio Gold Valenza Radio Oleggio Radio Tele Borgomanero

#### LIGURIA:

Radio Genova International Radio Mediterraneo Genova Sound Genova FM 101 Video Radio Liguria 1 Tele Genova Canale 102 Radio Liguria International Radio Spezia Radio Spezia International

Stereo Sanremo Radio Vacanze 99

VENETO: Radio Marostica Radio Padova International Radio TV Regionale Radio Verona Radio Base 101 Radio Laguna International Onda Blu Vicenza Radiostar Radio Treviso 1 Radio Venezia Radio Veneto Radio Gamma 5 Teleradio Polesine Radio Treviso Radio Treviso
Centrale
Speciale Nordest
Radio Abano Terme
Radio Vicenza Libera
Radio Montegrappa
Radio City One
Radio Rovigo
Radio Jesolo 1

#### TRENTINO:

Radio Bolzano Dolomiti Radiotele Trentino

Radio Alfa Nord Radio Gorizia Onda Est Radio Regione Trieste Radio Emittenti del Friuli Radio Sound Trieste Radio Regione Gorizia

#### **EMILIA-ROMAGNA:**

Teleradio Bologna Radio Bologna Notizie Radio Bologna 101 Radio Città 103 Punto Radio Radio Modena Radio Tele Reggio Radio Parma Radio Emilia 1 Radio Rimini Radio Cesena Adriatica Radio Sabbia Riccione Telerimini Antenna Verde Radio Lidi Ferraresi Mondo Radio Radio Ravenna 1 Teleradio Piacenza

#### TOSCANA: Radio One

Radio Firenze Libera

Radiodiffusione Firenze Radio Alternativa Fiorentina Televaldarno Radio Sperimentale Radio Fiesole 100 Radio Prato Radio Onda di Pietramala Radio Pisa International Radio Toscana Libera Radio Versilia Radio Montecatini Telecarrara Radio S.I.T. Radiolivorno Radio Sound Pistoia Antenna 104 Radio Pisa Radio Massa

#### LAZIO (provincia di Roma):

Radio Antenna Tuscolo

#### LAZIO (provincia di Latina):

Radio Isola 1 Radio Pinza Radio Veruschka

#### LAZIO (provincia

di Frosinone): Radio Cassino

#### LAZIO:

Radio Città The Voice Of The Daily American Onda Radio 101 Roma Sound Radio Elle Radio Roma 103 Teleromacavo Radio Roma 104 Canale 55 Stereo Antenna Musica Radio Mediterraneo Radio Gamma Radio Città Futura

#### MARCHE.

Radio Emmanuel Radio Arancia Radio Galassia TV Centro Marche Radio Conero Radio Ascoli Radio 102 Stereo Pesaro Radio Urbino Libera

#### UMBRIA:

Radio Aut Radio Tele Aia Radio Umbria Teleumbria

#### ABRUZZO:

Radio Marsica Radio Pescara Radio 103 Radio L'Aquila Teleadriatica Radio Abruzzo 2000

#### MOLISE:

Supertermolisud

#### CAMPANIA:

Radio Napoli City Radio Nuova Napoli Radio Napoli Radio Ischia Telediffusione Italiana Radio Napoli 1 Radio Antenna Capri Onda Vesuviana Radio Partenope Radio Caplys Radio Salerno 1 Radio Avellino

#### PUGLIA:

Radio Bari 1 Radio Bari Centrale Radio Barletta La Caravella Radio Luna Radio Foggia Radio Canale 100 Radio 2001

Radio Gargano Radio Gargano International Radio Lecce Giovane Radio Sud Adriatica Radio Gravina Radio Taranto Centrale
TV Lecce
Radio Taranto 2
Foggia Radio Sud
Radio Ostuni Spazio Nuovo Radio Taranto International Radio Mesagne

#### CALABRIA:

Radio Dello Stretto Radio Touring Radio Locri Radio Catanzaro Radio Onda Sud Radio Soverato Radio Crotone Radio Cosenza Radio Sila Radio Jonica

#### SICILIA:

Radio Conca d'Oro Radiolinea Radio Tele Palermo Radio City Palermo Radio Okay Internat. Radio Olimpo Radio Scirocco CTA FM Stereo Radio Sud Radio Etna Radio Catania International Radio Catania 1 RTM Radio Siracusa Radio Siracusa International Radio SR 1 Radio Libera Siracusa Emme 1 Giornale Radio Tele Iblea Radio Ragusa 1 Radio RG FM 104 Radio Barcellona Antenna dello Stretto Radio Gela

Radio Palermo Centr.

#### SARDEGNA:

Radiolina Radio Carbonia
Radio Carbonia
Radio Emme
Radio Rama Sound
RTO Oristano
Radio TV Holiday
Radio Sassari Centr.
Radio Tele Olbia Radio Video Nuoro Radio Nuoro

e adesso votate con la scheda in penultima di copertina



SETTIMANALE DI CRITICA E DI POLITICA SPORTIVA FONDATO NEL 1912

LIRE 500 (ARRETRATO L. 1000) SPED. IN ABB. POSTALE GR. 11/70

#### ITALO CUCCI

direttore responsabile

#### REDAZIONE

Elio Domeniconi, Stefano Germano, Roberto Guglielmi, Claudio Sabat-tini, Orio Bartoli, Giuseppe Ga-lassi, Alfio Tofanelli

Guerin Basket: Aldo Giordani Grafico: Marco Bugamelli Segreteria: Serena Zambon

PUBBLICITA' concessionaria esclusiva PUBBLISPRINT S.p.A. Direzione Generale **40126 Bologna - Via Todaro 8** Telefono (051) 26.60.05 - 26.42.54

GUERIN SPORTIVO - Registrazione Tribunele di Bologna n. 4395 del 27-2-1975 — PROPRIETA' E GESTIONE: « Mondo Sport sri » — DISTRIBUZIONE: Concessionaria per l'Italia A&G MARCO Via Fortezza 27 - 20126 Milano - Tel. 02/25.26 — DISTRIBUTORE PER L'ESTE-RO: Messaggerie Internazionali - Via M. Gonzaga 4 - 20123 Milano — STAMPA: Poligrafici II Borgo - 40068 Bologna - San Lazzaro - Tel. (051) 45.55.11 (5 linee) — ABBONAMEN-TI: (50 numeri) Italia annuale L. 20.000 - Italia semestrale L. 10.500 - Estero annuale L. 30.000 - Estero semestrale L. 15.000 — PAGAMENTI: a) a mezzo assegno bancario - c) c.c.p. n. 10163400 Intestato a: Mondo Sport - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna). Ecco l'elenco delle edicole e librerie dove potrete trovare II Guerin Sportivo all'estero: AUSTRALIA: Comegal Pty Ltd. 82/C Carlton Crescente, Summer Hill - N.S.W. 2130; AUSTRIA: Morawa & Co. Wolizelle, 11 1010 Wien 1; BELGIO: Agence & Messaggeries De la Presse S.A. Dept. Publications 1. Rue de la Petite-lle B-1070 Bruxelles; BRASILE; Libraria Leonardo Da Vinci Ltda. Rus Sete De Abril 127 2º Andar - S/22 San Paolo: CA-NADA: Speedimpex Ltd. 6629 Papineau Avenue Montreal 25 P.Q.; FRANCIA: Nouvelle Messaggerie de la Presse Parisienne 11, Rue Reaenum 175080 Paris Cedew 02; GERMANIA OCC.: W.E. Saarbach G.M.B.H. Postfach 10 16 10 Follerstrasse, 2 5000 Koein-1; GRECIA: The American Book & News Agency 68, Syngrou Avenue Athens - 403; INGHILTERRA: Inpredis Ltd. 85 Brominy Common Bromley - Kent BR2 9RN; IRAN: Iranian Amalgamated Distribution Agency Ltd. 151 Klaban Soraya Teheran, Zand Bookshop 6/7 Karimkhan Zand Avenue Teheran; ISRAELE: Bronfman's Agency Ltd. 2 Tchlenov St. P.O. Box 1109 Tel Aviy: LUSSEMBURGO: Messaggerie Paul Kraus 5 Rue De Hollerich; MONACO: Presse Diffusion S.A. 12, Quai Antoine - 1ER: OLANDA: Van Gelderon Import B.V. Isolatorweg 17 P.O. Box 826 Amsterdam; SPAGNA: Sociedad General Espanola de Libreria Calle Aviia 129 Barcellona 5, Sociedad General Espanola de Libreria Calle Aviia 129 Barcellona 5, Sociedad General Espanola de Libreria Ca

IL NOSTRO INDIRIZZO

Via dell'Industria, 6 40068 San Lazzaro di Savena (80)

> IL NUMERO DI TELEFONO (051) 45.55.11 (5 linee)

IL TELEX 51212 - 51283 Autsprin

### sommario

N. 36 (98) - Anno LXIV - 1-7 settembre 1976

**INCHIESTA NEL LABIRINTO DELLO SCUDETTO** 

A pagina 9









SPECIALE CIAK, SI GIOCA A pagina 27



INTERVISTA PARLA ALLODI

A pagina 23



DOCUMENTO PELE VENT'ANNI DOPO

A pagina 30



CALCIOMONDO ARGENTINA: MONDIALI K.O.

A pagina 45



### **RADIOESTATE GIOVANE 1976**

Il referendum « Vota la tua Radiolibera preferita » continua con un successo enorme del quale dobbiamo essere particolarmente grati agli amici dei più liberi microfoni d'Italia che ogni giorno sollecitano gli ascoltatori ad una gara davvero esaltante. Ecco la prima classifica provvisoria ufficiale del referendum « Vota la tua Radiolibera preferita » che si chiuderà il 15 settembre prossimo

Voti 23.472 1. Punto Radio 2. Radio Stramilano · 16.194 3. Radio Gold Valenza 15.576 Antenna Radio Capri 9.000

6. Teleradio Bologna 5.192 7. Radio Ischia 3.099 8. Radio Cassino 2.795 9. Radio Spezia Internat. 2.687

Radio Bologna Notizie 7.168 10. Radio Club 103 Modena 1.279

LA SCHEDA E' IN TERZA DI COPERTINA - VOTATE!

# posta e risposta



### Questo pazzo, pazzo mondo del calcio

Caro Signor Cucci, le scrivo per avere alcune sue impressioni sul nostro mondo calcistico così marcio e matto, forse è l'unico che ci meritiamo, e poi perché vorrei che lei mi spiegasse alcune cose. Perché, signor Cucci, i nostri calciatori vengono valutati le cifre assurde che tutti conosciamo bene, SE NON LE VALGONO. Lo so che è una domanda sciocca, ma lo non ce la faccio più. Ho provato in tutti i modi a darmi risposta, ma ho fallito miseramente. A questo punto mi domando se le sarà rimasto abbastanza coraggio per continuare nella lettura di questa mia lettera ma battere a macchina mi piace molto e proseguo. Noi tutti sappiamo che i nostri calciatori (ma lo saranno poi davvero? A volte mi vengono dei dubbi) valgono poco, anzi di meno. Le partite interne ed internazionali ce lo mostrano spietatamente, quindi questi signori non possono valere le cifre assurde che si dice in giro. Sono dei brocchi, dei montati, degli Ebetini, buoni solo a prender quattrini e a fregarsene, ma questo sembra non contare niente. Per questa povera Italia (tutti compresi: giornalisti e tifosi) valgono oro. Sono degli Atleti di primo piano, delle pedine insostituibili, quando magari non sanno nemmeno cosa sia un « dribbling » oltre alla trasmissione di Barendson. Guai comunque a non chiamarli in Nazionale, si rischia il linciaggio, guai a non ricoprirli d'oro, mentre loro che cosa ci danno in cambio, niente. Ma è la vita d'Italia cioè, conviene rassegnarsi, e sperare nel domani. Certo lei troverà la cosa assurda, ma io anche per colpa loro patisco la vergogna di essere italiana. Patisco la vergogna dei miliardi per Savoldi o per Pruzzo mentre la barca cola a picco e viviamo dei prestiti e del disprezzo altrui. Trovo la cosa INGIUSTA, come ingiusto è il mondo. Non c'è, mi pare, niente da fare, con-viene rassegnarsi. Per la bella spedizione in suolo Americano e per la grande e sofferta vit-toria contro la Romania, fulgido esempio secondo qualcuno meglio non dire chi di Calcio Totale, i nostri divi del pallone hanno percepito 4 milioni a testa. Poveretti se li sono me-ritati, sono stati così bravi. So che lei ne riderà, ma io ho passato tutta una notte a sognare la televisione a colori e la macchina nuova per mio padre che ci avrel comprato. Invece niente, mai. Quasi mi par di capire quel mascalzoni che rubano le banche, che frodano il mondo intero forse chissà se è tutta colpa loro. La prego anche vivamente, in qualche suo articolo futuro, di dare la colpa alla razza quando il Torino sarà sbattuto subito fuori dalla Coppa Campioni, senza capire che sarà la più grossa fortuna che poteva capitargli. Vero è che alle brutte figure siamo ormai abituati, ma meno se ne fanno meglio è. Come era scritto su una lettera bellissima pubblicata sul « Guerino », il nostro mondo calcistico è popolato di ombre, fantasmi di cui noi applaudiamo il niente che è poi tutto ciò che molti di noi si meritano. Gente che crede di esistere di essere qualcuno e che è solo panna montata, un po' come la storia del re senza strascico solo che essendo il re nessuno aveva il coraggio di dirlo. Quasi quasi non avessi i miei guai anch'io, come tutti, mi verrebbe voglia di ridere. A questo punto vorrei parlare del problema degli stranieri. Vedo che lei ne sta già parlando e si dice speranzoso che verranno in Italia tra un anno. Qualcuno, se è vera la notizia, è già stato prenotato come Dieter Müller che è pure belloccio. Forse lei ha davvero ragione ma mi permetta di dirle qual-cosa a proposito. Loro, gli Stranieri, sono Atleti

veri che potrebbero anche farci divertire; ma a quale prezzo? Già si è sparsa la notizia e presto forse comincerà la buriana. I Presidenti nostri purtroppo stanno già prenotando. La solita Juve ha preceduto tutti, era inevitabile. Chissà come e con quante svalutate lire, ma tanto che importa tutto questo, pur di soddisfare la loro ambizione. Tra poco si scateneranno le rivalità, il mio straniero è meglio del tuo e così via. Sarà inevitabile. Facciamo acqua da tutte le parti ma per il calcio siamo capaci di tutto e di tutto facciamo. Così faranno bene i presidenti stranieri a farci pagare il doppio per i loro talenti e non così poco come dice lei, signor Cucci. Certo lei la penserà molto diversamente da me, mi piacerebbe campare abbastanza per vedere chi avrà torto e chi ragione. E poi non è solo per questo che io condivido le idee di Gianni Brera in fatto di stranieri: è molto più bello e fino andare a vedere il tale personaggio bello e prestante piuttosto che le ba-racche dove vivono (che parola grossa: vivo-no) i nostri emigranti all'Estero. E' molto più poetico parlare di Europa Unita e calciatori del Mec che meditare su come chiamano i nostri emigranti certi Signori Tedeschi bianchi, rosei e rubicondi, magari gli stessi che d'estate si abbronzano sulle spiagge dell'Adriatico e s'abbuffano di spaghetti. Certo lei non può saperlo e magari gliene frega anche poco. lo l'ho letto su un giornale e l'ho voluto scordare per non patirci (parola ridicola lo so), troppo. Cosa vuole, sono all'antica, l'unica cosa che conta per me è il cuore e i sentimenti di dentro e non la razza né il colore dei capelli o i luoghi comuni. Certo sarebbe bella un'Europa unita e per davvero ma non a sensi unici. Ho letto su un giornale la notizia vera di un giornalista, costretto, a vergognarsi alle frontiere del suo passaporto Italiano neanche fosse stato di brace. Tutto il mondo parla male dell'Italia e forse non ha tutti i torti, ma per questo paga tanta gente che non ha colpa, come sempre del resto. Ma noi popoli di allegroni e caciaroni gli Stranieri sapremo accoglierli bene, li faremo ricchi e forse li idolatreremo, purché ci facciano divertire. Già tutto e solo per divertimento, come un gioco. Anche il Signor Gorskj, trainer polacco a Monaco, si divertì, a dire che avevamo ten-tato di corromperli, tanto siamo italiani, facile credergli. Perché non invitiamo anche lui a insegnare disciplina calcistica? Sarebbe un'idea, in fondo nonostante tutto peggio del Signor Bearzot non potrebbe essere. Per tornare a bomba, belle sarebbero certo le squadre del Mec, non dico di no, ma provi un po' a domandare cosa ne pensa qualche compatriota costretto a mangiare pane e umiliazioni del Mec. chissà cosa le risponderebbe. lo me lo immagino ma comunque meglio terminare questa lettera troppo lunga. lo la invidio molto, Signor Cucci, perché lei è un giornalista sportivo e perché è bravo. Anche a me sarebbe piaciuto tanto fare questo mestiere ma so che sarebbe stato impossibile in tutti i modi, sognare è inutile ma come si fa a farne a meno ogni tanto. Del resto non sarei stata brava e non avrei mai saputo cosa scrivere. Mi piacerebbe che lei rispondesse a qualche mia domanda e se fosse possibile pubblicare sul Guerino le fotografie Posters delle maggiori squadre d'Europa al completo, ma non piccole come quella del Malmo, non si vede niente e lo sono miope. Sperando che non si sia annoiato troppo, se per caso ha letto questa lettera vengo a terminare con un consiglio. Se riesce a trovarla, lei che lo può legga «La Ballata dell'Emigrante» di Antonio Ghirelli. Certo lei penserà che questo non c'entra niente e che io non ho tutte le rotelle a posto. Effettivamente non ci è andato molto lontano: cosa vuole sono nata male e poi la disperazione di non avere un Televisore a colori fa brutti scherzi. Non si può rinunciare a una cosa

così importante senza rischiare la pazzia. Non le è possibile pubblicare anche le formazioni Nazionali d'Europa e del Mondo, magari a colori, sa ho la passione di dipingere. Scusi se le chiedo tutte queste cose tanto so che non mi accontenterà né risponderà alla mia lettera. Una ultima curiosità: se per caso dovesse rispondermi sul giornale vorrei sapere se come giornalista avrei potuto sperare.

Lettera firmata

Qualcuno dirà: perché sottrarre tanto spazio al giornale per una lettera « pazza »? lo, amici miel, la vedo diversamente. Fra le tante, tantissime lettere che mi giungono ogni giorno, ho trovato che questa meriti un'attenzione parcacciata nel cassetto pensando di non pubblicarla, poi l'ho ritirata fuori ed eccola qui, esposta al rischi tipografici dei « tagli » o addirittura della rimanenza. E' una lettera amara di una persona che non ha gioie e pensa quasi di poter impedire le semplici, stupide giole altrui. E' una lettera dolcissima, là dove sfoga in rimpianti umanissimi per una passione perduta (giornalismo? pittura? chissà) e in desideri tutto sommato degni del più umile e semplice dei tifosi (« Vorrei vedere le foto a colori...). E' anche una lettera ingiusta: perché sì, è vero, dei calciatori si può dir tutto, e tutto il male possibile: ma bisogna anche cercare di non perdere di vista quello che è il dato di fondo. Mi segua, amica mia, cercherò di spiegarmi: lo vedo il calcio non con l'occhio e lo spirito del puro sportivo ma come il consumatore di uno spettacolo. E mi adonto se lo Stato finanzia il cinema-porno mentre sottrae proventi allo spettacolo del pallone; e mi arrabbio se l'Italia riempie le tasche di pur svalutate lire a personaggi stranieri d'ogni genere (non parliamo delle multinazionali...) eppoi protesta davanti all'opportunità di ingaggiare « attori » calcistici d'altri paesi per migliorare uno spettacolo che va languendo. E soprattutto m'imbestialisco quando si fa della facile demagogia sugli emigranti, tirando in ballo il calcio, quando sarebbe molto meglio andare a Roma a prendere a schiaffi i politicanti che hanno sputtanato l'Italia e gli italiani davanti al mondo intero, facendo questue penose un po dappertutto, tendendo la mano mendicante all'Est e all'Ovest, fornen-do quale garanzia di prestiti l'unica cosa che a nessuno dovrebbe esser lecito spendere: la dignità nazionale. Ho conosciuto tanti lavoratori italiani all'estero, mia cara, due ne ho ad-dirittura in famiglia, due fratelli, e l'unico affronto che patiscono non è la scarsa considerazione di cui godono personalmente (perché questa non c'è, perché chi lavora, all'estero, viene rispettato) ma come figli di un'Italia che ormai addosso ha soltanto un paio di stracci per coprire le ultime vergogne. E gli affronti subiscono i nostri connazionali emigrati non derivano da un concetto razzistico dei Paesi che li ospitano, ma dalle azioni deplorevoli che ogni giorno commettono gli italiani rimasti a Scandali, delitti, onori agli impuniti, carcere agli innocenti, dissoluzione d'ogni princi-pio morale, ricerca diuturna del compromesso più vile. E lei, davanti a tutto questo, mi parla di calcio? E lei si offende all'idea che noi del calcio vogliamo spontaneamente pagarci uno spettacolo diverso da quello che si svolge quotidianamente agli alti vertici dello Stato e che siamo costretti a pagare come cittadini contribuenti? Lasciamo perdere. Il calcio ha sì tanti difetti, e puntualmente li denunciamo, li svisceriamo, cerchiamo di correggerli. Ma non accettiamo - e lo chiami pure spirito di clan, o mafioso, se preferisce - di essere paragonati all'altra Italia, quella che è stata sconfitta trent' anni fa e in trent'anni non ha trovato neppure la forza di pensare a vincere qualcosa. A vin-



SCRIVETE
A " LETTERE AL DIRETTORE "
GUERIN SPORTIVO
VIA DELL'INDUSTRIA 6
40068 S. LAZZARO (BOLOGNA)

cere la miseria, la corruzione, la delinquenza. L'unica cosa che ha vinto è la paura. Ho letto giorni fa sul « Corriere della Sera » un breve straordinario articolo di Enzo Biagi. Raccontava che un'alta percentuale degli italiani è soddisfatta di come vanno le cose. E diceva Biagi che questo dato straordinario gli rammentava quel tipo ch'era andato dal medico per farsi curare un fastidioso disturbo: se la faceva addosso. E il medico gli aveva subito trovato la cura: un paio di pillole al giorno, vedrà che passa. Dopo un certo periodo, visita di controlo. « Come sta? ». « Benissimo ». « Ha smesso di farsela addosso? ». « No, ma adesso non me ne frega più niente ». Ecco, cara amica: noi è trent'anni che siamo guariti.

## Caro Antognoni

Caro Guerino, sono una tua assidua lettrice. Scrissi tempo fa per chiedere una foto di Giancarlo Antognoni; spero che non dimenticherete di farmela avere. Pubblica anche il mio SOS al lettori: io e alcune mie amiche collezioniamo foto di questo campione e sarei felice se altri me ne spedissero magari per farne uno scambio con quelle di altri calciatori.

CHIARA CLEMENTI - via Rubicone n. 10 - Ravenna

Pubblico questa lettera non per trasformare questa rubrica in una sorta di « angolo dei col-lezionisti » per scambiarsi francobolli, oggetti, cartoline e fotografie, né per cercare di varare una sorta di « posta del cuore » che immagino più adatta a comparire in altre riviste dalla coloritura decisamente rosa. Il... drammatico appello di Chiara Clementi mi fa venire in mente due casi: primo, una lettera ricevuta tempo fa da una lettrice del Sud che mi dava i suoi dati anatomici e il suo numero di telefono pregandomi di « passarli » a Franco Causio (non nascondo di aver avuto la tentazione - dopo aver letto le misure della lettrice - di telefonare personalmente per vedere se valeva la pena di approfondire la conoscenza); secondo, la lettura di un articolo pubblicato sul settimanale femminile « Amica » a cura di Anna Del Bo Boffino, giornalista e consigliere comunale di Milano. La Boffino ha ricevuto una lettera ancor più drammatica a proposito di Antognoni: è di una ragazza fiorentina che si è innamorata perdutamente di un giovane biondo col quale ogni notte sognava di fare lunghe passeggiate sui Lungarno, finché un giorno ha saputo come si chiamava: Antognoni, appunto; e da allora si è perduta nella lettura dei giornali sportivi, nella visione di interminabili programmi televisivi e via discorrendo. La storia di questa ragazza viene proposta su « Amica » al fianco di quella — in vero più drammatica vissuta da un'altra lettrice che, assicuratasi di aver trovato l'amore vero, si è fatta mettere incinta dal ragazzo. Confesso di sentirmi perduto davanti a certi avvenimenti, a certe storie, a certi amori. Non vorrei essere nel panni di Antognoni che deve rispondere puntualmente agli appelli di un pubblico esigente, di un allena-tore calcisticamente assatanato, di una donna che giustamente pretende la sua parte e di tante ammiratrici più o meno appassionate che vorrebbero inserirsi in questa pazzesca giostra che è la vita di un calciatore. Mi auguro soltanto che tutte le lettrici del « Guerino » si accontentino di vedere, amare e venerare i loro campioni in fotografia; in caso contrario, dovremmo includere queste legioni di appassionate tifose fra gli altri motivi della crisi del calcio nostrano. Per finire vorrei rammentare a Giancarlo Antognoni quello che gli dissi sull' aereo che ci riportava dagli Stati Uniti in Italia: si munisca di una abile segretaria, di un ancor più abile fotografo e faccia fronte lui personalmente a queste necessità che pesano in maniera sempre più grave sul deficit della stampa sportiva italiana.

# Un lettore «democratico»

Caro Cucci, devo informarti che questa volta hai perso un assiduo lettore del « Guerin Sportivo », e giuro che prima di leggere ancora il suo Giornale comprerò il «corriere del pic-coli ». I motivi sono questi; avevo smesso di leggere il guerino tutte le settimane quando era stata pubblicata la foto dell'amico di Saccucci, Giorgio Almirante, seduto con lo scu-detto della Juventus e il simbolo del suo partito ai fianchi. Sull'ultimo guerino, ha superato ogni limite pubblicando l'articolo di Bocca a pag. 7 in cui si dice tra l'altro che i paesi socialisti vincono nello sport perché sono totalitari. Si tocca anche in modo diretto alcuni punti chiave della politica democratica, pluralistica dei partiti di sinistra. E lei nella sua immensa furbizia ha il coraggio di definire la rubrica di Giorgio Bocca « intelligente ». Da tutto ciò traggo una sola conclusione, possibile che sia così reazionario? Inoltre faccio presente che d'ora in poi il vostro giornale diretto da una così democratica persona avrà, almeno nel mio quartiere, sempre meno lettori. Per concludere, spero che non sia tanto pauroso da non pubblicare questa mia, in quanto dimostrerebbe di non essere solo reazionario ma anche meschino.

CALLIANO MAURIZIO - Torino

E adesso cambieremo testata. Ci chiameremo «Il Guerin Meschino». Ma va be' a lètt, Maurizio. E un fa 'e pataca.

# Cronache napoletane

Carissimo Direttore, prima di tutto ci complimentiamo con lei e con la sua équipe per la riuscita del Guerin qui a Napoli. Il motivo della nostra lettera è il seguente: abbiamo fondato, nel nostro piccolo s'intende, un settimanale calcistico il « Mercoledi calcio». Le nostre aspirazioni sono per ora di riuscire a vendere un certo numero di copie, non tanto per guadagnare, ma perché proviamo divertimento a scrivere. Si domanderà il perché della lettera, vogliamo essere leali. Pubblicando questa lettera sul suo giornale, ciò costituirebbe una propaganda non certo indifferente, tenendo conto ovviamente che il prezzo è di sole L. 50. Le alleghiamo alla presente un numero del nostro giornale, chiedendole un suo parere. Continuare su questa strada, o cambiare « mestiere »? Un saluto affettuoso da tutti i lettori del Guerin qui a Fuorigrotta, a tal proposito ci sembra superfluo dirle che sono tanti. Sperando che continui sempre sulla strada intrapresa lo scorso anno; la salutiamo.

CARLO ALVINO (Direttore responsabile) 16 anni EDO COCCA (Vice Direttore) 16 anni

Cari ragazzi, la pubblicità è già fatta, Parliamo adesso di voi, e della vostra ambiziosa impresa. Noto subito una cosa: scrivete in Italiano, ed è già tanto. Ma poi... Ecco, provate a rileggervi: non vi accorgete di usare un linguaggio stereotipato, già vecchio anche per i quotidiani sportivi? Come pensate di poter avere dei lettori (anche se « costate » pochissimo) offrendo minisaggi critici che, alla fine, dicono ben poco di nuovo? Cercate piuttosto di presentare al vostri amici un bollettino pieno di notizie inedite, di curiosità, di inchieste. Vi faccio un esempio: prendete l'elenco del club « forza Napoli » e andate a interrogare i tifosi. Sono soddisfatti di questo Napoli? E del ritorno di Pesaola, cosa pensano? Quale ragionevole traguardo contano di raggiungere quest'anno? Hanno critiche da rivolgere all'organizzazione della società e della squadra? Una volta ottenuta risposta a questi interrogativi darete senza dubbio informazioni « esclusive » ai vostri lettori e un aiuto al Napoli. Insomma: invece di copiare il linguaggio dei « grandi », cercate di batterli sul piano delle idee. In fondo — credetemi — non ci vuole molto. E buon lavoro.

#### RISPOSTE IN BREVE

ANGELA ALASIA - Acqui Terme — Non sono in grado di ripetere le gentilezze cui ti riferisci nella tua lettera. Adesso per le copie arretrate ti prego di rivolgerti all'ufficio diffusione. Per quel che riguarda Bruce Lee e il Kung Fu abbiamo già presentato un servizio l'estate scorsa. Ci ritorneremo sopra più avanti.

MARIO ALAIMO - Palermo — Abbiamo da tempo allo studio un progetto per presentare sulle pagine del giornale l'essenziale del campionati di serie C e D. Per quanto riguarda quest'ultimo campionato, l'operazione è piuttosto complessa, perché la raccolta dei dati è difficoltosa. Le assicuro comunque (e al tempo stesso mi rivolgo al lettori che mi hanno chiesto analogo servizio) che al momento opportuno risolveremo anche questo problema. Non sarà facile presentare tutte le centinaia di nomi senza — come Lei paventa — cadere in qualche errore. Saranno tuttavia gli amici lettori ad alutarci, con le loro segnalazioni, a commetterne il meno possibile. Per quel che riguarda l'Almanacco abbiamo pensato di non fare la copertina per raccogliere I «film del campionato» perché alla fine la raccolta sarebbe venuta a costare di più dell' Almanacco stesso che presenta, oltretutto, una quantità di dati in più che penso le farà piacere avere a disposizione.

GIOVANNA VINAY - S. Remo — Mia cara amica, nessuno di noi ha voluto recare affronto al gran Gigi Riva parlando della nascita del suo erede. La sua protesta è ingiusta perché il - Guerino - ha quasi ignorato l'avvenimento a differenza dei tanti giornali per casalinghe che hanno imbastito sulla nascita del baby-Riva i soliti servizi a fumettone.

ADOLFO DEL VECCHIO - Napoli — Chiedere al Guerino che cosa pensa del ritorno di Rivera calciatore è come chiedere all'Unità che cosa pensa di Andreotti. Escludiamo il compromesso storico.

JANOKY ATTILA - 1161 Budapest - Rakoczi UT 41 (Ungherla) — Questo amico ungherese chiede di fargli avere materiale sportivo italiano (notizie, giornali, fotografie, eccetera) in cambio di identico materiale sul calcio ungherese. Pubblico la sua richiesta in via eccezionale proprio perché viene da un Paese Iontano nel quale abbiamo difficoltà a far giungere il nostro giornale.

RENATO ARDUINO - Bra (Cuneo) — Caro amico, leggileggi molto; quando avraí letto esercitati a scrivera e rol ne riparleremo.

FILIPPO LICENZIATO - Formello (Roma) — A poposito del caso Ascoli-Lazio siamo perfettamente d'accorso. Colgo l'occasione che mi è offerta dalla sua lettera pe un breve stogo personale. Alcuni capoccioni laziali, che evidentemente risentono dell'assenza dal Club del mio amico Maestrelli (al quale invio da queste colonne i miei più cari auguri) hanno ripreso il malvezzo chinagliano di straparlare. Con la differenza che Chinaglia era simpatico e loro sono invece degli sciocchi petulanti moscerini. Se lei è un attento lettore del « Guerino», avrà notato che questo giornale ha tenuto nei confronti della stomachevole vicenda Lazio-Ascoli un atteggiamento imposto a serietà, obiettività, realismo. E in sostanza ci siamo trovati più dalla parte della Lazio che da quella degli amici ascolani. Ora, come le dicevo, sento giungermi da parte di alcuni collaboratori romani strane e stupide lamentele presentate in tono polemico (ohibò) dal suddetti capoccioni bianco-azzurri. Ciò mi induce a pensare che la gente cui si indirizzano del favori il più della volte non li merita. E in ogni caso questi polemici capoccioni sappiano che il direttore del « Guerino » è sempre a loro disposizione. Basta che non rompano.

NADIA BERTOLLI - Loano (Savona) — L'improvviso interesse per Boninsegna non deriva dal fatto che, avendo lasciato l'inter per la Juventus, sia ora più meritevole di attenzione. La verità è che siamo tutti curiosi di vedere se il suo - Bobo - riuscirà a fare in bianconero quello che non gli riusci in nerazzurro. Nel qual caso le sarò grato se indirizzerà a lui le proteste che ha inviato a me.

E' scattata la Coppa Italia: prime verifiche col calcio che conta. A fuoco problemi di vario genere strettamente collegati ai personaggi che hanno movimentato il calcio chiacchierato dell'estate e le polemiche vecchie e nuove

# STOPPE HARIA E fu subito Pruzzo

a cura di Alfio Tofanelli



Napoli ha perduto l'amichevole coi rumeni del Galatzi: tutto pre-visto, comunque, dal «Petisso»...) Verona, Lazio e Catanzaro hanno masticato amaro contro antagoniste di serie B ed il Perugia è andato a salvarsi a Cagliari per-ché Virdis, dagli undici metri, lo ha disinvoltamente graziato, mentre la **Juve**, contro il **Monza** all'inglese, ha strappato un fatidisinvoltamente catissimo 1-1.

E allora, questa nota positiva? E aliora, questa nota positiva?

Eccola, in sintesi: avanzano le
possibili « outsider ». Il riferimento, è intuibile, lo facciamo
sul parametro del campionato
che ha da venire, ed in relazione
ai pronostici « chiacchierati » dell'estate calda appena trascorsa.

Su tutte il Genoa ed il suo super-Pruzzo. I rosso-blù giocavano una « vera » partita di massima categoria, a Verona. Pim-pum: Pruzzo ha colpito secco, trascinando la squadra, dando concre-tezza agli schemi di Simoni. Un Genoa col botto. Valcareggi ha preso atto che c'è una squadra in più a dar fastidio nella lotta per la sopravvivenza e prenderà le sue brave contromisure. Ma intanto uno della « nouvelle vague », appunto Simoni, è andato in orbita, in barba ai « santoni », tanto per esemplificare certi concetti emersi nella polemica ferragostiana fra le panchine « vecchie » e « nuove »

La Roma. Vittoria a Rimini. Una vittoria che chiama in causa la volontà e la classe ancora immensa del « Picchio ». I giallo-rossi denunciavano assenze importanti. E avevano sul collo il fiatone di polemiche roventi. Sen-za Prati, Conti e Peccennini, ci voleva carattere. Sotto questo profilo Liedholm può gongolare.

Il Bologna. Messe di gol sul-l'Avellino, ma qualche difetto di-fensivo. Non era al meglio Pozzato. Qualcuno afferma che è stato meglio così. E' un Bologna an-cora labile negli schemi, che ac-cusa la metamorfosi dal « manico » vecchio a quello nuovo. Però vince, episodio di Bergamo a parte. E allora vale la pena attendere le controprove.

La Fiorentina, il « verbo » di Mazzone è stato recepito dal collettivo. Niente fronzoli, gioco spa-ragnino, sempre concentrazione massima. E al momento giusto la botta che conta (Casarsa). I viola hanno mutato pelle. A Pescara lo hanno esemplificato vincendo da squadra che sa quello che vuole, Proibiti i sogni, d'accordo, ma se la «sorpresa» venisse da Fi-renze?

Infine il Cesena. Vittoria risicata a Terni, ma squadra in chiara espansione. Dice Corsini che il Cesena sta assimilando ancora la durezza di una preparazione esa-sperata sui toni di fondo e quindi talvolta accusa pause, però già ci siamo. Quello che resta da chiarire, a parer nostro, è il quiz of-fensivo. Il **De Ponti** non sarebbe meglio infilarlo dentro in pianta stabile?

### Quelle dello scudetto

Fra le favorite allo scudetto erano particolarmente da osservare Milan e Juve, per i risaputi rinnovamenti strutturali. Complessivamente è stata cilecca per entrambe, al di là del risultato.

Difetti juventini: mancanza dell'uomo d'ordine (sospettavamolo), affanno

Difetti juventini: mancanza dell'uomo d'ordine (sospettavamoio), aπanno disperato in zona costruttiva, scarsi sbocchi per la penetrazione acuta come prediligono Boninsegna e lo stesso Bettega.

Difetti milanisti: « punte » senza scintille (Chiarugi « inventava » sempre qualcosa, Braglia e Calloni mai), difesa a volte troppo disinvolta, gioco a zona da assimilare meglio, nonostante gli sforzi didattici di Marchioro. Pregi juventini: difesa già a posto, col solito Morini appiccicoso; rivelazione completa di Marchetti; conferma puntuale di Tardelli; senso del col ancora hen vivido in « Bonimba »

gol ancora ben vivido in « Bonimba ».

Pregi milanisti: Morini che non fa rimpiangere Benetti e si muove splen-

didamente a tutto campo; ginocchio di Capello che « regge » tant'è che l'ex-juventino gioca pulito ed ordinato come ai bei dì; grande vitalità di Bigon che i tifosi di S. Siro hanno « riscoperto ».

# I primi guai

Nel naufragio atmosferico, naufragio di gioco e speranza per quattro: Lazio, Verona, Samp e Catanzaro. La Lazio sconta i rischi del « giochino » sul filo del fuori gioco. Spazi aperti in difesa, rincorse affannose, centrocampo che non « fil-tra ». E poi il ritmo, blando, da valzer lento. Cordova ha proprio risolto i problemi? O non ha accen-tuato il tran-tran? Giordano e Garlaschelli, la « GG » bianco-azzurra, è priva di spazio vitale e latita. Così l'Atalanta ha fatto il quarantotto, mettendo Vinicio di fronte a problemi seri.

Anche Di Marzio deve pensarci su. Il Catanzaro di Ferrara è stato il Catanzaro della B. Fitta ragnatela centrale, dense chiusure difensive, ma scarsi sbocchi in avanti, dove Sperotto si è dannato, ma ha dovuto issare drappo bianco. E la Spal. due gol e tre pali, ha fatto il bello

Brutta botta per la Samp. Proprio nel giorno in cui il Genoa ha imperversato a Verona. Una certa carenza di ritmo e forza penetrativa ridotta a zero o poco più. Il problema è qui. Al gol la Samp riuscireb-be anche ad andare, giocando fraseggi con lo svolazzo, ma l'area di rigore altrui è tabù. Aveva ragione Bersellini, al mercato, quando cer-cava disperatamente la « punta » giusta.

Questo esame della « prima » di Coppa prescinde dalla manifestazione in se stessa, perché il nostro giornale esce quando già si disputa la seconda giornata. Serve solo per puntualizzare la situazione delle squadre di A e B al primo impatto col calcio che conta, coi due punti in palio. Finiti i tempi delle chiacchiere sotto l'ombrellone o nei « ritiri ». Al calcio vero «big» e comprimarie si sono presentate con temi e motivi ben precisi. E con problemi di fondo dai quali partire per inquadrare l'immediato futuro ed il lavoro che le attende. Tutte. Nel bene e nel male.

#### **MONZA-JUVENTUS: 1-1**

Bene il Monza che gioca all'inglese. Magni è sulla bocca di tutti. Un « mister » che la sa lunga. Personaggio in chiave bianco-nera: Bobo Boninsegna. La prima rete ufficiale della Juve è sua. Scatto imperioso, due avversari « fintati » e fatti fuori, scarica secca nell'angolino. Il gol classico « made » in Bonimba. Dalla pioggia di Monza, fra i molti chiaroscuri che invogliano Trapattoni a lavorare di buzzo buono, scaturisce almeno questa realtà: Boninsegna è sempre il «bomber» che conoscevamo. E' già molto, per i «fans»

MONZA: Terraneo; Vincenzi, Gamba; De Nadai, Michelazzi (dal 46' De Vecchi), Fasoli; Tosetto, Buriani, Braida (dall' 87' Mutti), Ardemagni, Sanseverino.

JUVENTUS: Zoff; Cuccureddu, Gentile; Furino, Morini, Scirea; Causio, Tardelli (dal 46° Benetti), Boninsegna, Marchetti, Bettega. Reti: al 28' Boninsegna, al 60' Braida.

#### SPAL-CATANZARO: 2-0

La Spal è andata a folate ed il Catanzaro ha accusato la differenza di ritmo. Non è più serie B: sarà bene che Improta e soci lo comincino a capire. Protagonisti, in chiave negativa (per ora) Giannino Di Marzio. La A è altra roba. Meno fraseggi in chiave autarchicamente « cate-nacciara », più propulsione in avanti. Sperotto è airone, se lanciato in spazio vasto. Altrimenti scade a mediocrità assoluta.

SPAL: Grosso; Prini, Florucci; Boldrini, Gelli, Fasolato; Gi-bellini, Bianchi, Paina (dal 66' Tassara), Manfrin, Cascella; (12 Orazi, 13 Di Benedetto, 14 Pagliari, 16 Bonetti).

CATANZARO: Pelizzaro; Silipo, Ranieri; Braca (Nicolini dal 85'), Maldera (Petrini dal 82'); Vichi, Nemo, Improta, Sperotto, Boccolini, Palanca; (12 De Manco, 13 Banelli, 14

Reti: al 74' Paina, al 90' Cascella.

#### ROMA-\*RIMINI: 1-0

Senza Peccenini, Conti e Prati è un brutto giocare. Però la Rometta diventa di colpo una squadra di carattere. Non è più l'undici mollaccione del « ponentino » di rasceliana produzione. E Liedholm si frega le mani. Personaggio del « Neri », in chiave giallo-rossa: Picchio Giancarlo De Sisti. Se c'è da rimboccarsi le maniche lui è sempre presente. Alleluja! A risolvere «Kawasaki« Rocca. Come dire che gli uomini che contano sono sempre presenti allorché una partita richiede l'acuto del genio. La Roma che impara a combattere è un'autentica novità. Sotto questo profilo diventa persino una Roma da seguire attentamente. Se rientra Pierino «La Peste» e può giocare quel grosso elemento che è Bruno Conti attualmente in... carrozzeria, per Liedholm possono arrivare i momenti di gioia. E per Anzalone la conferma di aver visto giusto ad avviare l'operazione « li-

RIMINI: Tancredi; Agostinelli, Grezzani; Nanni, Raffaelli, Berlini; Macciò, Di Maio, Sollier, Romano, Carnevali, (All. Meucci).

ROMA: Conti; Sandreani, Rocca; Boni, Santarini, Menichini; Pellegrini, Di Bartolomei, Musiello, De Sisti, Maggiora. (All. Lledholm).

Arbitro: Lazzaroni di Milano. Rete: al 25 Rocca.

#### ATALANTA-LAZIO: 2-1

Il giochetto del fuori gioco sta mettendo in crisi la Lazio. Gli spazi si dilatano in difesa e Cordova può solo fare l'uomo-clessidra in propulsione. Così l'Atalanta è andata sparata a far piangere Martini, Ammoniaci e Wilson, Personaggio della partita: Fanna, diciottenne di grande avvenire. Uno scatenato diavoletto che ha imperversato davanti a Pulici, suggerendo la palla giusta per i gol-risultato. Vinicio: se ci sei batti un colpo! La Lazio ha bisogno di una regolata.

ATALANTA: Cipollini; Andena, Mei; Percassi, Mastropasqua Rocca; Fanna, Mongardi, Chiarenza, Tavola (dal 77' Russo) Bertuzzo (dal 77' Pircher).

LAZIO: Pulici; Ammoniaci, Martini; Wilson, Ghedin, Cordova; Garlaschelli, Viola, Giordano, D'Amico, Badiani (dal dova; Garlaschelli, Viola, Glordano, D'Amico, Badiani (dai 58' Rossi). Arbitro: Terpin di Trieste. Reti: al 22' Tavola, al 27' Bertuzzo, al 45' Andena (autorete).

#### GENOA-\*VERONA: 3-0

Pruzzo Roberto, di professione uomo-gol. Fe-steggia nell'umida serata veronese la sua vigilia di nozze. Va in gol due volte, apparendo a chiare note come l'uomo-squadra di questo Genoa che Simoni ha creato « corto » con l'occhio vigile alla chiusura difensiva. Il Genoa ha cambiato pelo: sta sulle sue e colpisce al momento giusto. E allora si esalta Robertino-gol, uomo nuovo per la Serie A, sicuro protagonista della classifica can-nonieri del futuro immediato.

VERONA: Superchi; Bachlechner, Sirena; Maddè, Cattaneo (57' Cozzi), Negrisolo; Franzot, Mascetti, Petrini, Guidolin, Zigoni (47' Luppi); (12 Porrino, 13 Cozzi, 14 Fiaschi, 15 Romanelli, 16 Luppi).

GENOA: Girardi; Secondini, Castronaro; Campidonico, Rossetti, Onofri; Damiani, Arcoleo, Pruzzo, Rizzo, Chiappara (75' Maggioni); (12 Tarocco, 13 Maggioni, 14 Gorghetto, 15

Arbitro: Trinchieri di Reggio Emilia. Reti: Pruzzo al 32', Pruzzo (rigore) al 71', Rizzo al 76'.

#### CESENA-\*TERNANA: 2-1

Personaggio numero uno De Ponti. Questo è un tipo che entra sempre all'ultimo tuffo (vedi Cesena-Milan dell'anno scorso) e colpisce secco. Terni l'ha sbancata lui. Ha il guizzo facile, il piede centrato, la voglia del gol. E' nato per questo. L'anno scorso apparve quattro volte (a mezzo servizio) in serie A e colpì due volte. Lui, De Ponti, assicura che se gli danno una maglia da titolare stabile, farà sfracelli.

TERNANA: Bianchi; Pierini, Ferrari; Biagini, Masiello, Moro; Caccia, Valà, Mendoza, Crivelli, Monti, Pezzato, All.; Fabbri.

CESENA: Boranga; Ceccarelli, Oddi; Beatrice, Batistoni, Cera; Mariani, Frustalupi, Rognoni, Bittolo, Bonci (De Ponti). All.: Corsini.

Arbitro: Lapi di Firenze. Reti: al 14' Mariani, al 65' Mendoza, al 68' De Ponti.

#### VICENZA-\*SAMPDORIA: 1-0

Bersellini predica al deserto. Voleva l'uomo-gol e si ritrova il solo Saltutti. Come dire che se è bloccato lui, il destino della Samp è segnato. Ben che vada è 0-0. Con il Vicenza è andata totalmente buca perché ad un certo punto è venuto fuori l'ex, Lelj, che ha messo tutti in crisi. Bella squadra, questa Samp, finché fraseggia a centro-

SAMPDORIA: Cacciatori: Arnuzzo, Tuttino; Valente, Zec-chini, Lippi (dal 70' Bombardi); Orlandi, Bedin, De Giorgis, Savoldi II (dal 63' Chiorri), Saltutti; (12 Di Vincenzo, 14 Rossi).

VICENZA: Galli: Prestanti, Lelj; Donina, Dolci, Carrera; Cerilli, Salvi, Rossi (dal 72' Albanese), Faloppa, Filippi; (12 Sulfaro, 14 D'Aversa, 15 Maruzzo, 16 Briaschi). Arbitro: Mascla di Milano, Rete: al 49' Lelj.

#### MILAN-CATANIA: 2-0

Giorgio Morini uomo-partita. La gente di S. Siro ha capito che Benetti è degnamente sostitui-to. Però anche Capello ha fatto la sua parte. Il Milan deve imparare a recitare a zona, cercando meglio le fasce laterali. Morini, comunque, potrà assolvere degnamente ai suoi compiti iacendo felice Pippo Marchioro che nel gioco a zona crede ciecamente e lo vuole fortissimamente. Grandi anche Bigon e Turone. Bigon, addirittura, è di-venuto l'idolo dei tifosi, guarda un po'. La critica milanese, comunque, attende ancora un Milan con Rivara. trà assolvere degnamente ai suoi compiti facendo con Rivera.

MILAN: Albertosi; Anquilletti, Maldera; Morini, Bet, Turone; Bigon, Capello, Calloni, Biasiolo, Braglia.

CATANIA: Petrovic; De Gennaro, La Brocca; Malaman, Pa-sini, Fraccapani; Fusaro, Barlassina, Marchesi, Panizza, Spagnolo. Arbitro: Gialluisi. Reti: al 32' Bigon, all'80' Morini.

#### FIORENTINA-PESCARA: 1-0

Carletto Mazzone ha predicato l'umiltà. La Fiorentina ha capito il nuovo verbo. La pelle è diversa. Bando al roccoò e allo svolazzo. Non si gioca più in punta di bulloni. Adesso bisogna faticare. Da ballerina della Scala, questa Fioren-tina si trasforma in una Cornelia Ender delle piscine. Capita la differenza? Zuccheri, Rossinelli e compagni si sono perfettamente integrati nel « sistema », tanto da calamitare sostanza persino dal biondo angelo Antognoni Giancarlo, idoletto fiorentino che adesso lotta e picchia pure lui.

PESCARA: Piloni: Motta, Mancin; Zucchini, Andreuzza, Di Somma; Orazi (dal 46' Repetto), Galbiati, Cesati, Nobili (dal 65' Santucci), Prunecchi (12 Giacomi, 15. De Marchi).

FIORENTINA: Mattolini, Galdiolo, Rossinelli (dal 28' Tendi); Pellegrini, Della Martira, Zuccheri; Caso, Gola, Casarsa, Antognoni, Bertarelli (dall'84' Bresciani). (12 Ginulfi, 14 Restelli, 16 Desolati). Arbitro: Barbaresco di Cormons. Rete: al 35' Casarsa.

#### BOLOGNA-AVELLINO: 3-2

Il Bologna reagisce alla ragnatela « corta » di Viciani Corradino da Firenze e mette dentro tre gol secchi. Dice la gente di fede petroniana che è ancora un Bologna al piccolo trotto Vero Ma e ancora un Bologna al piccolo trotto. Vero. Ma bisogna tener presente che un modulo di gioco non si cambia dall'oggi al domani. E Giagnoni, se permettete, ama far giocare le sue squadre diversamente da come predica Pesaola. Per ora si pren-dano i risultati buoni, quando arrivano.

BOLOGNA: Adani; Roversi, Massimelli; Cereser, Cresci, Nanni (dal 80' Vanello); Rampanti, Maselli, Grop, Pozzato (dal 50' Bellugi), Florini. (All. Giagnoni).

AVELLINO: Lusuardi; Schicchi, Boscolo: Lombardi, Facco, Reali; Trevisanello I, Gritti, Ferrara (dal 46' Capone), Trevisanello II (dal 46' Tacchi), Traini. (All. Viciani). Arbitro: Benedetti di Roma. Reti: al 3' Nanni, al 55' Grop, al 66' Gritti, al 73' Rampanti, all'80' Capone.

#### CAGLIARI-PERUGIA: 0-0

Virdis grazia il Perugia. L'uomo-partita è lui, in senso negativo per Toneatto e positivo per Ilario Castagner. Siamo a posto, quindi. A parte gli scherzi: il Perugia non è ancora la squadra frizzante del fresco passato. Ha bisogno di ritro-vare in fretta il Novellino super delle migliori giornate. Magari da accoppiare a Cinquetti, che è pur sempre un grosso giocatore da scoprire ap-

CAGLIARI: Copparoni: Idini, Longobucco; Casagrande, Va-leri, Roffi; Roccotelli, Ouagliozzi, Piras, Graziani (dall'87' Bellini), Virdis; (12 Corti, 13 Tomasini, 14 Picciau, 15 Urgias).

PERUGIA: Marconcini; Nappi, Lanzi; Frosio, Niccolai, Agroppi; Scarpa, Curl, Novellino, Vannini, Cinquetti (dal 65' Ciccotelli); (12 Pinti, 13 Ceccarini, 14 Amenta, 15 Pin). Arbitro: Milan di Treviso.

#### LECCE-ASCOLI 1-0

Ascoli ancora sotto choc per le note vicende legate al caso Lazio-Cesena e in disaccordo con Rozzi per i reingaggi: quasi logico, quindi, il risultato di Lecce. In Puglia, i marchigiani hanno pagato anche lo scotto ad una preparazione approssimativa sul piano atletico, diretta conse-guenza dei molti casotti che l'hanno vista prota-gonista. Riccomini, a questo punto, deve davvero rimboccarsi le maniche e darci dentro:

LECCE: Nardin; Lorusso, Croci; Mayer, Zagano, Giannattasio; Sartori, Biondi (dal 46' Pezzella), Loddi, Fava (dal 22' Can-nito), Montenegro.

ASCOLI: Recchi; Logozzo (dal 59' Mancini), Perico; Colautti, Castoldi, Morello (dal 64' Anzivino); Villa, Salvori, Magherini, Vivani, Zandoli, (A disposizione: Prini, Legnaro, Quaresima).

Arbitro: Panzino di Catanzaro. Rete: al 7' Zagano.

Alberto Rognoni



# i padroni del vapore

# Venti perchè sul nostro destino

ra tempo che mi dedicassi alla corrispondenza. Sono sommerso da una valanga di lettere. Mi piove addosso una tempesta di perché. Maliziosi e provocatorii. Non sono in grado di rispondere. Se lo facessi, andrei incontro a molti guai. Smisto, perciò, i quesiti più ricorrenti ai legittimi destinatari:

- Perché lo sportivissimo Andreotti non concede allo sport, con apposita legge, i ristorni erariali, accordati persino al « cinema cochon »
- 2) Perché lo sportivissimo Andreotti non riconosce alla Federcalcio, con apposita legge, il venticinque per cento sui proventi del Totocalcio?
- 3) Perché lo sportivissimo Andreotti non assicura alle Società, con apposita legge, un mutuo agevolato per la costruzione di stadi e di centri sportivi?
- 4) Perché Andreotti non consiglia il suo diletto amico Onesti di occuparsi più attivamente dello sport agonistico e di non perdere tempo a patrocinare pateracchi pseudosportivi di evidente ispirazione politica?
- 5) Perché Andreotti, per difendere il Trono del suo diletto amico, non invita Donato Martucci a smetterla di dare « saggi consigli » ad Onesti, e non ingiunge a Pescante di fare soltanto il Segretario Generale, rinunciando a tessere ambiziosi intrighi politici?
- 6) Perché Onesti non tiene « a distanza di sicurezza » l'irrequieto Nebiolo, Presidente della FIDAL, che tenta di fargli le scarpe e, in via subordinata, medita di farle a Franchi?
- 7) Perché Carraro non sottrae, con opportuni accorgimenti giuridici, la Federcalcio alla sudditanza verso il CONI e non denuncia pubblicamente l'ostilità di Onesti nei riguardi del calcio?
- 8) Perché Franchi non smentisce, con fatti e con parole, i « pappagalli maldicenti » che vanno insinuando che Carraro regna ma non governa?
- 9) Perché Carraro non ci dice quanti miliardi infruttiferi sono gelosamente custoditi nei capaci forzieri della Federcalcio?
- 10) Perché Carraro non impedisce al monopolio televisivo di sfruttare cinicamente il calcio con mille trasmissioni, in cambio di un umiliante piatto di lenticchie?
- 11) Perché Carraro non nomina un Commissario Straordinario alla Lega Professionisti, con il compito di risanare (« manu militari ») i bilanci delle società, dissestati dalla follia dissipatrice dei « ricchi scemi »?

- 12) Perché Cestani non ci dice a quante decine di miliardi ammontano i debiti (veri) delle società della Lega Semiprofessionisti, e non ci dice inoltre quante di esse sono sull'orlo della bancarotta?
- 13) Perché Franchi non ci spiega per quali imperscrutabili motivi Ugo Cestani è, da tanto tempo, l'intoccabile e inevitabile « **Presidente-Quisling** » della Lega Semiprofessionisti?
- 14) Perché Carraro non chiede al Commissario della CAN, Ferrari Aggradi, chi è che designa gli arbitri di Serie A e di Serie B?
- 15) Perché Carraro non sculaccia Vigorita e Fuhrmann che, da qualche tempo, pronunziano sentenze aberranti, corredate di motivazioni acrobatiche e goffe?
- 16) Perché Carraro non trasferisce la Nazionale alle dipendenze della Lega Professionisti: per la maggior tutela tecnica dei giocatori e perché gli incassi delle partite internazionali siano devoluti alle società che stipendiano gli atleti convocati per la Squadra Azzurra?
- 17) Perché Carraro non emana severissime norme per combattere il malcostume del « sottobanco-esentasse » e i reati penali di « doppio bilancio » commessi dalla più parte delle società?
- 18) Perché Carraro non interviene a far cessare il conflitto permanente tra il Presidente dell'AIA Campanati e il Commissario alla CAN Ferrari Aggradi?
- 19) Perché Carraro consente al Segretario Generale Dario Borgogno di continuare ad esibirsi in una pessima parodia del Cardinale Armand-Jean du Plessis, duca di Richelieu?
- 20) Perché Carraro non annuncia ufficialmente i provvedimenti che intende adottare per impedire alla «Repubblica delle pedate» di adeguarsi agli usi ed ai costumi della nostra sciagurata «Repubblica clerico-marxista»?

Sono venti « quesiti trappola », come si vede. Son presi a prestito dalle farneticazioni di alcuni perfidi « gazzettieri » che imperversano quotidianamente con efferata pertinacia. Non cadrò nel tranello che mi vien teso. Non sono un politologo. Di queste cose ne so meno di nulla. Per prudenza, lascio la risposta ai personaggi illustri chiamati in causa.

Anche perché, a dire il vero, mi sorge malandrino il sospetto che, a frugare troppo in queste maldicenze, si corra il rischio di inciampare nella verità.

Ho letto, in questi giorni, un paio di articoli di un certo Alberto Rognoni, pubblicati su « La Gazzetta dello Sport ». Ne ho tratto motivo di allarme. Secondo quel Carneade, le leggi calcistiche sono antiquate, inique e corporative.

Non s'accontenta costui di definire « borboniche e inadeguate » le leggi; aggiunge che la giustizia calcistica è in crisi anche per colpa dei « magistrati », e conclude chiedendo che il nuovo Presidente della Federcalcio elimini i giudici indegni ed incapaci.

E' una denuncia clamorosa; che fa scandalo e che dovrebbe destare gravi preoccupazioni nella «Repubblica delle pedate». Sappiamo bene, infatti, che uno stato senza giustizia è destinato a sprofondare nell'abisso.

Non avevo dato, in verità, molto peso a quella « denuncia »: per la scarsa attendibilità di quel Carneade. « Sarà un paranoico — mi son detto — un mitomane ammalato di pessimismo. Che credito si può dare a un visionario?».

Proprio mentre stavo così ragionando dentro me stesso, m'è capitato di leggere, sui vari giornali, l'ultima puntata di quel complicatissimo romanzo giallo che è il « caso Lazio ». Ci viene proposto ora un nuovo « personaggio chiave »: Sergio Petrelli. « Innocentisti » e « colpevolisti » si azzuffano ferocemente. Non ho alcuna dimestichezza con questo tipo di letteratura. Non mi ci raccapezzo, in questa vicenda: sembra partorita dalla pirotecnica fantasia di Conan Doyle.

Stavo abbandonando anche queste cattive letture, quando m'è capitato sotto gli occhi un clamoroso titolo di «Tuttosport», a commento del pasticciaccio brutto Ascoli-Lazio: «Verrà deferito l'Ufficio d'Inchiesta della Federcalcio». Sono rimasto sbigottito. Mi sono turbato molto, leggendo quel che sta scritto sotto il titolo, per la singolare analogia con la Commissione Inquirente del Parlamento. «Dunque ha ragione il Carneade! — ho pensato — La giustizia calcistica merita un processo. Al pari di quella ordinaria».

Il dubbio è diventato certezza quando, subito dopo, ho letto con angosciato smarrimento la brillantissima e inesorabile prosa dell'avvocato Sergio Campana, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori.

Su « Il Giornale » di Montanelli, quel giurista insigne (abilissimo giornalista anche) ha criticato ferocemente l'Ufficio d' Inchiesta federale, per i comici deferimenti operati a carico di società e tesserati, per aver violato essi la cosiddetta «legge anti-mediatori ». A quanto pare, sono stati puniti i « divieti di sosta » ed assolte le «grassazioni ». Al solito, le leggi sono reti così fatte che i grandi le rompano e i piccoli soltanto vi rimangano.

Quel che più mi ha allarmato della catilinaria di Campana è il dubbio sollevato circa l'indipendenza della magistratura calcistica dal potere esecutivo. « Non è la prima volta — ha scritto l'intrepido e spietato Fustigatore — che una maliziosa interpretazione acquista i contorni di una realtà obiettiva ».

Dunque, il Carneade non è un visionario. Lo credevo pazzo. Invece, il mille volte più autorevole Campana gli ha dato ragione: « Sarebbe gran cosa se Franco Carraro potesse eliminare qualcuna delle anomalie e delle disfunzioni che l'organizzazione calcistica, con preoccupante perspicacia (o pertinacia?) continua a copiare dalla nostra tribolatissima organizzazione statale ». E' un'accusa terribile. La stessa accusa che avevo già letto nelle sgrammaticate e patetiche esercitazioni letterarie del Carneade.

Che dire, dunque, a Franco Carraro, appena salito sul Trono calcistico? Dobbiamo impegnarlo ad intervenire con urgenza (vedi quesito N. 20) per impedire che la «Repubblica delle pedate» finisca nel baratro come è accaduto, ahinoi, alla «Repubblica clerico-marxista».

Dobbiamo ricordare al dabben Giovane l'antico anatema: « Guai alla repubblica i cui giudici meritino di essere giudicati ».

KER

TORINO E JUVENTUS hanno conquistato il ruolo di primattori, sulla scena calcistica nazionale, ma dovranno fare i conti con i «padroni» spodestati, MILAN e INTER, che intendono riaffermare il diritto di Milano a essere Capitale del calcio italiano.

Come andrà a finire? E' presto per saperlo. Intanto possiamo cercare di capire come le quattro squadre più popolari d'Italia si apprestano a fronteggiarsi per arrivare al traguardo tricolore

# Nel labirinto dello scudetto

Inchiesta di Elio Domeniconi e Gianni Garolfi



Questa nostra inchiesta dedicata alla sfida Milano-Torino non vuole assecondare un luogo comune di moda, secondo il quale il calcio italiano raggiunge i più alti vertici di rendimento e di spettacolo soltanto al Nord, lungo la direttrice MI-TO, salvo episodiche « deviazioni » verso il Centro, il Sud e le Isole. E' anzi nostra convinzione che quest'anno — più che mai — Torino, Juventus, Milan e Inter, impegnate a scontrarsi, dovranno guardarsi bene dagli assalti non più all'arma bianca, ma ordinati, precisi e pericolosi di squadre che forse hanno trovato il « momento magico » per tanto tempo sognato. Mi riferisco, in particolare, al Napoli,

cui manca soltanto un briciolo di concentrazione e organizzazione di gioco per fare centro. Ma non vanno dimenticate altre squadre che, senza presunzione e senza sfoggio di doti « magiche », vedo in un ruolo di pericolose outsiders: mi limito a citare la Lazio, dotata di un « parco giocatori » ottimo e di un tecnico preparato che sogna ad occhi aperti la rivincita sul « clan napoletano » che non gli ha permesso di completare un' opera portata avanti con coraggio, nonostante alcune perniciose indecisioni.

E' fuori discussione — tuttavia — che gli obiettivi della critica debbano essere in particolare puntati su Torino e Milano, due Capitali che hanno ritenuto opportuno vivificare il loro... campionato privato operando alcuni scambi (mi riferisco a Juve, Milan e Inter: il Toro scudetto fa la sua gara italiana ed europea senza temer confronti ma anche con l'umiltà che già l'ha premiato con il tricolore) scambi che, oltre a suscitare interesse fra le tifoserie, dovrebbero portare anche sul piano tecnico risultati degni di attenzione. E proprio a questo proposito la nostra inchiesta si propone di indagare problemi, speranze, pregi e difetti delle quattro supersquadre pronte a darsi battaglia sulla Milano-Torino.

I. C.



Fra la squadra di Boniperti e quella di Pianelli non si parla di rivalità e l'«Avvocato» ventila addirittura una fusione.

L'armonia, dunque, è perfetta: Trapattoni e Radice abiteranno nello stesso residence con un solo obbiettivo: i granata campioni d'Europa

# Le strane coppie

di Elio Domeniconi

ORINO - Pianelli e Boniperti, Radice e Trapattoni non hanno dubbi: Torino sarà ancora la capitale del calcio italia-no. La leadership è legata alla Mole Antonelliana. La rivoluzione alla Fiat non avrà riper-cussioni nella Juventus. I fratelli Agnelli tornano al volante perché non condividevano le idee di Carlo De Benedetti, che aveva instaurato una specie di dittatura. Anche Giampiero Boniperti è considerato un monarca però non sarà mai costretto a presentare le sue irrevocabili dimissioni. Perché gli Agnelli condividono in pieno la sua politica. Grazie alla sua abilità di manager, il geometra di Ba-rengo è riuscito a far diventare attiva anche la Juventus. Dice con legittimo orgoglio che quest'anno nella campagna acquisti-vendite la Juventus ha guadagnato più di 900 milioni e per l'anno prossimo ha già crediti per un mi-liardo, 650 milioni dovrà darli il Genoa per Damiani e in pratica Boniperti ha già i soldi per comprare Pruzzo. Ammesso che insista davvero sul bomber del Genoa.

A Torino si dice che a maggio Boniperti aveva già concluso per Savoldi. Il centravanti del Napoli si sarebbe inserito meglio dello statico Boninsegna nel collettivo e avrebbe avuto il vantaggio dell'età. L'accordo era che l'annuncio sarebbe stato dato solo dopo le elezioni, perché non si potesse pensare che il centravanti da due miliardi servisse da campagna elettorale per l'aspirante senatore Umberto Agnelli, Ma Ferlaino venne meno all'impegno. Smanioso di annunciare ai napoletani l'arrivo di Anastasi, soffiò la notizia a un giornalista in un ristorante romano. Boniperti si inalberò e mandò a monte l'affare. Questo si dice a Torino: sarà verità o fantacalcio?

Di vero c'è che capitan Furino è contento che se ne sia andato Capello. Dopo la partita con la Cecoslovacchia, ha invitato a cena un sacco di amici e durante il banchetto si è brindato più volte alla partenza del regista che obbligava Furino a sgobbare anche per lui e poi si pigliava tutti i meriti. Furino a onor del vero non ha mai nominato direttamente Capello, l'ha sempre chiamato « Culobasso »

Adesso l'ambiente sembra veramente tranquillo idilliaco, cameratesco. Solo Benetti è un po' scocciato perché il direttore di « Tuttosport », che non ha mai nascosto di essere un tifoso sfegatato del Torino, ha ricordato che in una vecchia intervista dopo il suo passaggio al Milan aveva dichiarato che Torino non gli era piaciuta come città e non ci sarebbe tornato per tutto l'oro del mon-do. Benetti replica che in otto anni possono cambiare tante cose e poi lui a quell'epoca odiava Torino perché Torino gli ricordava Heriberto. Ora il suo unico problema è quel-10 lo di trovare una famiglia che lo ospiti, nella cintura della città, in mezzo al verde, perché i suoi canarini hanno bisogno della campagna e anche perché lui odia l'albergo: nella hall tra gli specchi si sente un pesce fuor d'acqua. Quando non gioca preferisce restare in pantofole.

Boniperti ha giocato con Trapattoni, gli da del tu, anche con i cronisti lo chiama sem-plicemente Giovanni. Il solito Rocco da Trie-ste ha « rivelato » che Benetti e Chiarugi sono stati mandati via dal Milan perché ormai avevano preso in pugno la situazione e Trapattoni doveva sottomettersi ai loro ordini. Il « paron » assicura che tutto questo è scritto anche nei verbali del Milan. Trapattoni ha già assimilato lo stile-Juventus e non vuole polemiche. Si limita a far notare che se veramente Benetti fosse questo mangia-allenatori che dice Rocco, perché mai se lo sarebbe portato dietro a Torino? Possibile che l'abbia

plagiato a tal punto?

Grossi problemi l'allenatore non ne ha. Ha dato ragione a Cuccureddu e l'ha lasciato terzino. Dopo aver provato Scirea come centrocampista si è convinto che alla Juventus serve più come libero. Brontola un po' Spinosi, costretto a fare la riserva, ma Trapattoni assicura che tra coppe e campionato ci sarà gloria per tutti. E' felice soprattutto perché Tardelli ha dimostrato di poter giocare davvero in tutti i ruoli. Quando era al Como, il DS Beltrami diceva: « Tardelli è il giocatore più completo che abbia conosciuto. L'allenatore potrebbe estrarre a sorte la maglia da dargli senza paura di sbagliarsi, Tardelli se la caverebbe bene in qualsiasi ruolo, anche portiere ». Sembrava che Beltrami dicesse questo perché doveva venderlo, invece era la verità: Tardelli è veramente un jolly e probabilmente verrà utilizzato come centro-campista, anche se il giovane Marchetti non sembra accusare il salto dal Novara alla Juventus e potrebbe benissimo fare il titolare pure lui. Trapattoni è sicuro che la Juventus se la caverà brillantemente anche senza re-





Il « Trap » a passeggio con i suoi « gioielli » Boninsegna e Benetti. Gon loro, la « Vecchia Signora » dovrebbe ritrovare quella baldanza che nello scorso campionato le è venuta a mancare proprio nelle giornate decisive. Toro permettendo, ovviamente...

gista: quando Boninsegna e Bettega avran-no trovato l'intesa e diventeranno davvero i gemelli-gol della Juventus, l'allenatore non avrà più problemi. E sfiderà Radice senza complessi di inferiorità.

Trapattoni, infine, è così amico di Radice che vorrebbe andare ad abitare nel suo resi-dence, il « Du Park ». Teme solo che qualcu-no, magari alla vigilia del derby, possa tro-vare assurda la convivenza dei due allenatori rivali sotto lo stesso tetto, ma Radice gli ha assicurato che a Torino non ci sono di questi pregiudizi: Agnelli auspica persino la fusione.

Pianelli ora è felice. Sia perché ha fatto vincere uno scudetto al Torino che lo aspet-tava dalla tragedia di Superga sia perché il tricolore lo porta alla pari di Agnelli. Lu-cio Orfeo Pianelli era un operaio della Fiat: con le sue mani è riuscito a costruire non solo un'industria che attualmente guadagna più della Fiat ma anche una squadra da scudetto che ha già battuto la Juventus. Ora Pianelli per vincere il duello con Agnelli vuo-le la Coppa dei Campioni. Non l'hanno mai vinta né la Juventus né il Torino, perché al-l'epoca di Mazzola e Gabetto non c'era. E si ha quasi l'impressione che il Torino quest'anno punti più alla Coppa dei Campioni che allo scudetto anche se Radice ripete che si batterà con lo stesso impegno su tutti i frontì. La preparazione anticipata, e l'esperienza all'estero, dimostrano che il Torino ha come traguardo principale la Coppa. I ri-sultati sono più che lusinghieri. Sala e compagni in Irlanda hanno conquistato una vittoria (sul Dundalk) e un pareggio (con la Lega), e sul proprio campo hanno battuto senza difficoltà la squadra olimpica, della Romania, forgiata dal grande Kovacs. La Juventus a sua volta poteva sconfiggere la Ce-coslovacchia campione d'Europa: si è fatta acciuffare nel finale, perché rispetto agli avversari ha cominciato più tardi, non ha an-cora nelle gambe i novanta minuti. Benetti è entrato solo nel finale, per via degli acciac-chi, ma Trapattoni è sicuro che Romeo farà un grosso campionato, perché è animato da ambizioni di rivincita. Certo il calciomercato è pazzo. Otto anni fa la Juventus smistò Benetti alla Sampdoria per avere Vieri. Poi dette Vieri alla Roma per avere Capello. Adesso ha ceduto Capello al Milan per riprendesi paratti dersi Benetti.

Il Torino sulla carta, è più forte dell'anno scorso, perché non ha ceduto nessuno e ha acquistato Danova dal Cesena e Butti dal Cagliari. Butti si accontenta di fare la riserva di lusso. Ma Danova è costato un miliardo e deve giocare per forza. Radice però, non sa chi togliere e così ha pensato di mandare in panchina Santin con la scusa che è squalificato in Coppa dei Campioni. Santin sostiene che non è giusto che debba star fuori anche in campionato solo perché è squalificato in Coppa. I maligni assicurano che Radice ce l'ha con Santin perché l'anno scorso si rifiutò di fare il libero e così ha approfittato dell'occasione per farlo fuori. In effetti ora Santin è considerato l'alter-

nativa di Caporale, il vice battitore, e questo francamente non gli va giù anche se da buon veneto per ora preferisce prenderla in ridere e dice che presto lo stesso Radice dovrà convincersi che il più bravo di tutti è ancora lui. E' vero che l'anno scorso quando Radice gli annunciò che avrebbe fatto il libero, arricciò il naso, ma non lo fece per contestare l'allenatore bensì perché ritiene di essere più abile a fermare la punta avversaria che a dirigere la difesa. Lo stesso Danova, infine, pur accettando disciplinatamente la maglia numero due, fa capire che rende molto di più come stopper. Contro la Romania la difesa (anche perché non ha ancora assimilato il trucco del fuorigioco e la tattica della zona), ha accusato parecchi sbandamenti. Per fortuna ha rimediato Castellini con le sue uscite alla giaguaro. Ma indubbiamente la re-troguardia del Torino, ha registrato scom-pensi notevoli e viene da pensare che l'arrivo di Danova abbia scombussolato un po tutto.

«La nostra è una famiglia », ha sempre detto Radice e questo affiatamento l'anno scorso è stato la forza del Torino e gli ha permesso di diventare campione d'Italia. Ora l'allenatore è preoccupato perché chi vuole male al Torino cerca di creare un'assurda rivalità tra Pulici e Graziani, e si tenta di aizzare Pulici anche contro l'allenatore. Al ritorno dall'Irlanda, Pulici aveva annunciato che non avrebbe giocato contro i romeni e Radice aveva ribattuto secco: «Sono io che decido quando un giocatore non deve giocare! ». Poi però Pulici non ha giocato. Ma Radice ha smentito che esista un «caso-Pulici », è stato il medico a convincere l'allenatore che il bomber aveva bisogno di riposo. E il forfait di Pulici gli ha permesso di riscoprire le doti di Garritano.

Si dice che Pulici sia nervoso perché, pur essendo il capocannoniere della passata stagione, non ha ancora segnato. El rimasto a bocca asciutta sia a Ivrea che in Irlanda. A Dublino ha cercato di imitare Levratto e ha sfondato la rete, ma non dalla parte giusta. Pulici giura che non gli importa di non segnare nelle « amichevoli », ma qualcuno soffia ad arte sul fuoco per creare una pericolosa gelosia tra i due gemelli-gol. L'ex-ad-detto stampa del Torino Beppe Bracco ha scritto chiaramente su «Stampa Sera» che Pulici non deve lasciarsi strumentalizzare da chi approfitta della sua ingenuità. È certo a Torino più che altrove la stampa è divisa in due fazioni: granata e bianconeri si riconoscono anche in tribuna stampa. Se segna Graziani i cronisti-tifosi del Torino esultano senza ritegno come se fossero nella curva di Maratona, e quelli legati alla Juventus si mettono a piangere. Il contrario accade quando segna Bettega; è uno sfottò continuo, un autentico fenomeno che non si registra in altre città. Qui il tifo ha contagiato

Giampaolo Ormezzano, direttore di « Tuttosport », ha scritto con orgoglio che i tre nuovi direttori dei quotidiani sportivi, lui, Adalberto Bortolotti a « Stadio » e Giorgio Tosatti al « Corriere dello Sport », tifano tutti per la stessa squadra, che è il Torino. Si può aggiungere anche il direttore della « Gazzetta dello Sport » Remo Grigliè che è torinese e quando era redattore capo a « Stampa Sera » prendeva la penna in mano solo per vergare « neretti » al cianuro contro Pianelli, per invogliare il presidente a ricostruire davvero il grande Torino.

Quindi tutti e quattro i quotidiani sportivi italiani sono diretti da tifosi dichiarati del Torino. Ma Radice non è tranquillo lo stesso. Ha paura che qualche tifoso della Juventus riesca ad approfittare dei suoi guai dell'abbondanza per seminare zizzania nella difesa del Torino e crei una frattura tra Pulici e Graziani. Il mister cerca di evitarlo spiegando ai giocatori che solo rimanendo uniti potranno continuare a vincere. E solo vincendo aumenteranno il conto in banca. Con il miraggio dei milioni Radice spera di ritrovare il Torino dell'anno scorso. Quello dell'« uno per tutti e tutti per uno... scudetto ».

### Radice «racconta» la Juve

JUVENTUS - Dopo aver vi-sto la Juventus contro la Cecoslovacchia mi sono convinto che pur non disprezzando nessuno e ammesso che il Torino è la squadra favorita perché ha lo scudetto sulla maglia, il nostro avversario più pericoloso sarà ancora la Juventus. Contro le Cecoslovac-chia la Juventus ha giocato nella maniera giusta e se la partita è risultata nolosa e in un certo senso ha tradito l'attesa, semmai la colpa è dei cecoslovacchi. La Juventus è passata in vantaggio e da quel momento ha cercato di sfruttare il contropiede. Si è visto un'esasperazione di passaggi e quindi una monotonia di schemi, ma è merito della Juventus essere riuscita a imbrigliare astutamente Cecoslovacchia. Se nel finale la Cecoslovacchia è riuscita ad acciuffare il pareggio non ha importanza, non è che la Juventus volesse vincere a tutti i costi. Rispetto all'anno scorso non ho notato cam-biamenti notevoli, eppoi nel primo tempo le uniche novità erano rappresentate da Bo-ninsegna e dal ragazzino, Marchetti. L'assenza del regista tradizionale non si è notata e anzi penso sia l'ora di smetterla con questi discorsi. Ogni squadra si adegua agli uomini che ha. Non so, può darsi che in seguito si senta questa mancanza, ma contro la Cecoslovacchia anche senza l'uomo-faro, la Juventus ha creato tante occasioni da gol ha messo in mostra un buon gioco d'assieme. E io più che mai mi sono convin-to che anche quest'anno la Juventus sarà il nostro avver-sario più difficile.

ZOFF - L'avevo incontrato in Sardegna durante l'estate e mi era apparso un po' abbattuto perché si erano fatti ricadere su di lui certi errori della difesa. Ma Dino è un uomo tranquillo e quindi la tranquillità la troverà nel suo carattere. Contro la Cecoslovacchia l'ho visto sicuro come nei tempi migliori.

CUCCUREDDU - Ha ragione a non voler cambiare ruolo, il suo ruolo è quello. L'ho visto molto bene. Come terzino riesce a controllare l'avversario e al tempo stesso trova il modo di inserirsi all'attacco, dove può sfruttare il suo tiro notevole. Quella è la sua posizione giusta.

GENTILE - E' reduce da un campionato deludente e per un giovane queste pause sono inevitabili. Quando uno è giovane viene aiutato dalla critica, si trova subito alla ribalta e magari in Nazionale, come è capitato a Gentile. Però una volta raggiunto un certo livello bisogna saper rimanere sul piedistallo e anche la critica diventa esigente. Gentile ha subito certe critiche e si è frastornato. Ma sono convinto che disputerà un ottimo campionato, l'esperienza può essergli servita di lezione.

FURINO - L'ho già visto sul suo standard abituale. Avevo letto che nel finale del campionato l'avevano giudicato



GIGI RADICE

spompato e qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che potesse essere finito. Mi sembra che Furino abbia già smentito i suoi denigratori. Mi è apparso pimpante, infaticabile e con la continuità di sempre. E' uno che dimostra di voler bene a questa squadra e sa trasmettere agli altri questo suo attaccamento alla Juventus. Sarà ancora uno dei cardini della squadra

MORINI - Morini non lo si scopre certo adesso. Non dimostra gli anni che ha, è sempre nei pieno vigore atletico. E' un marcatore formidabile, si attacca all'avversario e non gli lascia spazio. Nessun centravanti vorrebbe trovarsi contro Morini.

SCIREA - Si parlava di uno spostamento di Scirea a centrocampo ed è giusto che si facciano anche certi esperimenti. Però, secondo me, è stato saggio Trapattoni a lasciare le cose come stavano. A me Scirea è sempre piaciuto in maniera particolare, è uno degli elementi più interessanti della nuova generazione. Sa guidare la difesa con autorità e sa anche giocare al calcio. Semmai contro la Cecoslovacchia ho notato che rispetto all'anno scorso lo Scirea nuova edizione si sgancia molto meno. Penso che Trapattoni gli abbia detto di preoccuparsi prima di tutto della difesa.

CAUSIO - Sono perfettamente d'accordo con Trapattoni, il ruolo di Causio è quello: le cose migliori anche in Nazionale le ha sempre fatte sulla fascia destra. Il suo ruolo è lì, porta questa sua fantasia, dà una spinta notevole a tutta la squadra. Ma non si limita a fare i cross, chiude anche a centrocampo e siccome ha il piede buono sa pure inserirsi con intelligenza: e tiro per concludere non gli manca di certo.

TARDELLI - Contro le Cecoslovacchia è stato il migliore della Juventus e non solo perché ha segnato quel magnifico gol. Sapevo che è un giocatore eclettico e già nel Como era stato utilizzato come mediano. Ma adesso mi ha stupito perché con avversari del calibro anche fisico dei cecoslovacchi è riuscito a vincere due o tre tackles formidabili. Così mingherlino; a prima vista lo ritieni carente nel fisico e poi ti accorgi che l'apparenza inganna. Tardelli non ha paura di nessuno anche sul piano atle-

BONINSEGNA. Nella Juventus si muove molto di più che nell'Inter. In questo periodo pensa soprattutto a trovare l'intesa con Bettega, e io sono convinto che ci riuscirà. Bettega poi è uno che può aprirgli i varchi in area e può anche fargli da torre per le incornate. Contro la Cecoslovacchia, Boninsegna, non è stato molto servito ma l'ho visto spesso sornione al limite dell'area ad aspettare la palla-gol. Gli fosse capitata l'occasione buona, non se la sarebbe lasciata sfuggire.

MARCHETTI - Sapevo che il ragazzino aveva disputato un buon campionato nel Novara. Mi ha dato l'impressione di essersi inserito bene anche nella Juventus. Mi è piaciuto perche ha cercato di non strafare: è apparso umile e al servizio di tutti; ha giocato in maniera semplice, lineare. Marchetti è anche bello a vedersi e per un giocatore non guasta.

BETTEGA - Con Tardelli è l'uomo più in forma della Juventus e contro la Cecoslovacchia è stato anche quello che ha rischiato di più. Qual è il suo vero ruolo? E' vero che l'anno scors ha fatto il rifinitore e che quest'anno giocherà più avanzato. Ma secondo me non ci sono problemi perché Bettega sa giocare al calcio. E se uno sa giocare al calcio si rende utile sia al momento di costruire il gol sia in fase di realizzazione. E siccome è un ragazzo intelligente troverà sicuramente l'intesa con Boninsegna.

BENETTI - Ha giocato poco, ma si può dare tranquillamente un giudizio anche su di lui, perché di lui si sa tutto. Benetti ha carattere, potenza fisica ed esperienza. Risulterà certamente un acquisto prezioso.

GORI . So che Gori vorrebbe fare il centrocampista, ma non sono d'accordo con lui. E' vero che deve partire da centrocampo, ma la sua zona è più avanti, dove può preparare l'ultimo passaggio. A Cagliari io l'ho fatto giocare molto avanzato, anche perché non c'era Riva, e mi ha fatto diversi gol. Il suo spazio è quello, da centrocampo in su.

TRAPATTONI - Giovanni Trapattoni penso proprio che fosse l'allenatore adatto per la Juventus. E non lo dico perché gli sono amico e abbiamo giocato insieme nel Milan. Ci siamo incontrati anche di recente e l'ho visto sereno, soddisfatto. Si è inserito bene nell'ambiente, anche a livello stampa. L'anno scorso nel Milan ha tirato avanti turbato per le polemiche interne, nella Juventus non avrà di questi problemi ha trovato l'ambiente che lo segue e gli permette di esprimersi. Dovrò stare in guardia. Il mio più grande avversario.

11



Milanesi piene di guai:
all'Inter, Chiappella
ha perso la bussola
e le polemiche
(Mazzola in testa)
si sprecano. In casa
rossonera — tanto per
restare in tema — guerra
aperta tra Duina e Marchioro
per un Milan «socialista»

# Anarchia e socialismo

di Gianni Garolfi

ILANO - Si può parlare di una sfida Milano-Torino per il prossimo titolo tricolore? L'ormai ex capitale del calcio italiano, che da anni non riesce a conquistare uno scudetto, quest'anno, a detta di stampa e tecnici molto qualificati, pare in grado di presentare al via due squadre capaci di dare del filo da torcere a Toro e Juve.

E' dunque finito il declino di Inter (che non vince il triangolino tricolore dal '71) e di Milan (che non vi riesce dal '68)?

Le due squadre si presentano al via rinnovate in maniera sin troppo vistosa: i rossoneri rispetto all'anno scorso hanno cambiato presidente, allenatore e mezza squadra. Marchioro, che non è approdato in casa nerazzurra soltanto per puro caso (le trattative sono sfumate all'ultimo istante) al Milan è arrivato pieno di idee nuove e rivoluzionarie. Ufficialmente sostiene che le cessioni di Chiarugi e Benetti siano state volute da lui e per motivi esclusivamente tecnici. Nega che ci sia stato lo zampino di Rivera. E invece lui aveva sì dato il benestare alla partenza dei due, ma solamente in cambio di Guidetti e di Vaso. Invece, con l'arrivo di Capello (che Duina ha scambiato con Benetti convinto da Boniperti di poter fare un affare), di Morini e di Braglia, si è trovato fra le mani una rosa di giocatori anziani che mal si adattano ad interpretare le sue idee tattiche e i suoi sistemi di lavoro.

All'Inter c'è invece Fraizzoli che pateticamente va in giro a vantarsi di avere già vinto lo scudetto del calciomercato, vanto che in luglio e settembre è suo esclusivo e che nessuno mai osa contestargli. Ha confermato Chiappella nonostante i non esaltanti risultati dello scorso anno e ha speso un patrimonio per avere finalmente in nerazzurro Anastasi, mentre ha soddisfatto l'allenatore prendendo a prezzo d'autentico amatore Merlo. Ma sono veramente in grado, le due milanesi, di poter contrastare il passo a Juve e Toro e porsi come loro alternativa scavalcando tutte le altre, Napoli in testa?

valcando tutte le altre, Napoli in testa?

Vediamo con calma come stanno effettivamente le cose cominciando dall'Inter.

Chiappella ha dunque voluto Merlo nonostante il parere contrario della maggior parte dei suoi giocatori.

Chiappella non riscuote più la fiducia della maggioranza che gli contesta di essere un allenatore ancorato a schemi e idee superate e, cosa assai grave, di non possedere nessuno spirito vincente. Il tecnico nerazzurro, da parte sua, contrattacca dicendo che il calcio non è cambiato e che Merlo sarà il regista di una grande squadra che terrà la ribalta nazionale per diversi anni.

L'arrivo del suo pupillo ha intanto rivoluzionato l'assetto tattico del centrocampo: Mazzola, che sino all'anno scorso era l'uomo base, si vede relegato in una posizione più avanzata, a ridosso delle punte; una posizione che ormai da diverso tempo aveva abbandonato. Ma Chiappella viene contestato dai suoi giocatori non soltanto sul piano tecnico ma anche su quello umano; quel campo nel quale pareva insuperabile.

Non è un mistero per nessuno che i suoi rapporti con numerosi giocatori sono piuttosto tesi: con **Fedele**, ad esempio, uno che non ha peli sulla lingua e che in passato ha più volte mostrato di non gradire certi ap-



Chiappella una volta di più nell'occhio del ciclone: Mazzola contesta Merlo, soprattutto contesta lui. Ma « Beppone », serafico, ha trovato la quadratura dell'anarchia nerazzurra: sperare nella « Madunina », In passato, il miracolo gli è già riuscito

prezzamenti del tecnico. Oppure con Bini il cui posto in squadra è stato conquistato a furor di stampa. O con Marini, uno che per tutto l'anno scorso tirò la carretta in maniera superiore al normale e che in più di una occasione (spogliatoi di Genova tanto per far nomi e luoghi) è stato aspramente rimproverato in termini anche molto accesi.

E veniamo al nuovo assetto della squadra: Vieri è stato cacciato da Fraizzoli come un limone spremuto. Crediamo che nel calcio italiano pochi altri siano stati trattati a pesci in faccia come lo è stato Vieri: gli hanno dato la lista gratuita a mercato chiuso e Lido si è dovuto accontentare della Pistoiese. Ma non era da anni che si trascinava l'equivoco con Bordon? E allora perché non si è agito prima, o almeno durante il mercato, in modo di poter dare a Vieri la possibilità di accasarsi ancora convenientemente? Adesso Bordon non ha più nessuno a fargli ombra: il suo valore, in fondo in fondo però, deve ancora dimostrarlo e soprattutto deve convincere tutti di non soffrire più del complesso di San Siro.

In difesa, le cose dovrebbero andare veramente bene. Almeno in teoria, con gente come Bini, Guida, Fedele, Gasparini, Facchetti, problemi non dovrebbero esistere. E invece Chiappella non ha ancora le idee chiare: non sa ancora chi far giocare stopper e chi far giocare libero; chi terzino e chi mediano. Ai giovani, lui non crede molto: in ogni caso, la stampa milanese si è già schierata a favore di un ringiovanimento totale del settore.

A centrocampo, Chiappella dovrà risolvere una volta per tutte l'equivoco tra Merlo e Mazzola che al momento non pare di facile soluzione. E' convinto che Merlo sia un regista arretrato e ha spostato Mazzola più avanti: il capitano ha disciplinatamente accettato e non vuole assolutamente fare polemiche. Però in queste partite di precampionato, si è visto che l'Inter, con Merlo dietro, è sin troppo vlunerabile. Al contrario, quando l'ex viola agisce da posizione più avanzata, l'azione è molto più efficace. Perché allora non invertire i ruoli tra Merlo e Mazzola? Davanti non dovrebbero esserci problemi. Muraro è pronto ad esplodere, a patto che gli si dia fiducia; Anastasi è carico di volontà e grinta, voglioso di riscatto; Pavone e Marini offrono un rendimento costante, sempre superiore alla sufficienza. Di Libera non si può, almeno per il momento,



L'unico Milan felice di Pippo Marchioro: con la fascia di capitano nella formazione « ragazzi » che partecipò al torneo di Viareggio del 1957. Oggi sembra essere passato un secolo

dire nulla: adesso sta facendo fuoco e fiamme, ma non bisogna dimenticare che anche l'anno scorso di questi tempi era un iradiddio. Ma il campionato è un'altra cosa...

La nuova Inter è una squadra molto agile e piena di classe: forse non eccessivamente potente, legata al rendimento di giocatori anziani ma che potrebbe trovare in un inizio favorevole, la spinta per puntare in alto e l'occasione per risolvere d'incanto tutti i suoi mali. Ma se i risultati tardassero ad arrivare, allora tutto andrebbe a rotoli e ogni cosa si scollerebbe. Le premesse, comunque, non sono delle più favorevoli, anche se dispone di un Mazzola che oggi come oggi appare come l'unico vero fuori classe che calchi i campi di gioco italiani...

Se l'Inter piange, il Milan certamente non ride, anzi... la « purga » di Rivera (e di purga si è trattato nonostante le affermazioni contrarie di Marchioro e dello stesso Rivera) ha portato ad uno sconvolgimento interno e ad un indebolimento tecnico generale le cui conseguenze non tarderanno a farsi sentire a tutti i livelli. Inoltre Rivera, se con tali mosse voleva rafforzare la sua posizione all' interno della squadra, ha fallito nettamente nel suo scopo. Non che i nuovi arrivati gli siano improvvisamente diventati nemici, ma certamente non è che si siano aggregati al suo carro.

Sandro Vitali è il fedele esecutore dei suoi ordini; Marchioro invece stenta a trovare il bandolo della matassa. Pare che con intimi amici abbia già manifestato il pentimento di essere arrivato in una società come quella rossonera. Rimpiangerebbe già i bei tempi di Cesena. Ma Marchioro è un uomo intelligente e leale, agisce alla luce del sole e cerca di vederci il più chiaro pos-sibile. Appena avrà capito che, oggi come oggi, Rivera è soltanto un ex giocatore di calcio, per il bene suo e del Milan, lo metterà ineluttabilmente fuori squadra. Come reagirà, allora, l'ormai vecchietto d'oro del calcio italiano? Si rifugerà un'altra volta tra le braccia amiche di Frate Eligio al castello di Cozzo? Chi vivrà vedrà. Intanto è stato relegato all'ala destra con il numero sette, quel numero in passato da lui tanto odiato. Marchioro dice che potrà fare il Corso della situazione. Ma dove sono i Suarez, i Mazzola, i Jair e soprattutto la impenetrabile difesa di quella grande Inter che permetteva a Corso di poter fare i propri comodi?

Eppure stranamente, tra i rossoneri, al-meno in superficie c'è la convinzione di poter lottare per interrompere l'egemonia del-le torinesi. Lo sostiene Turone nonostante sappia che il nuovo assetto difensivo a zona gli procurerà non pochi grattacapi; lo sostiene Calloni, che con Marchioro pare rinato a nuova vita. Noi che abbiamo seguito questo nuovo Milan nella fase di preparazione al campionato e alla Coppa Italia, ne abbiamo tratto conclusioni di tutt'altro genere. Vediamo quali.

O LA NUOVA TATTICA, Marchioro vuode un Milan socialista. Duina la parola socia-lista non la vuole sentire nominare (è ancora arrabbiato con Caminiti di Tutto-sport che lo ha definito tale). Socialista nel senso del collettivo. Per realizzare queste sue idee, ha impostato la squadra in una maniera assolutamente nuova: Maldera mezzala nel posto che fu di Rivera, ma con compiti alla Benetti. L'altra mezzala, Capello, dovrebbe agire da centromediano metodista, pochi metri avanti allo stopper Bet.

In fase offensiva i rossoneri (almeno questo è successo in queste partitelle amichevoli per la verità non entusiasmanti) avanzano tutti oltre la metà campo, e in fase di-fensiva tutti arretrano. Si sono già notati degli scompensi in quanto la squadra appare chiaramente vulnerabile dal contropiede avversario. Marchioro dice che il contropiede è impossibile sino a che la palla è tra i piedi dei rossoneri. Giusto e sacrosanto, ma i Maldera, i Boldini e i Sabadini non ci sembrano certamente palleggiatori inarrivabili. 2 I MALUMORI. Tra i tifosi è diffuso un certo malcontento per i ruoli e il tipo di gioco che è stato assegnato. A parte Calloni e Boldini, due creature di Marchioro, tra gli altri c'è molta insofferenza. Vediamoli uno ad uno.

Albertosi « sente » troppo l'ombra di Rigamonti. Inoltre non è per nulla soddisfatto del duro lavoro che gli ha imposto Marchioro sin dal primo momento che è arrivato. Ricky sostiene che la preparazione sul fon-do per un portiere è superflua e mal si adatta ai « tour de force » di Marchioro. Saba-dini, anche se è un tipo che non ama le polemiche e quindi se ne sta zitto e buono, vede di cattivo occhio la disposizione tattica della squadra con quel Rivera sulla destra che gli impedisce le solite sgroppate in avanti. Morini si sente un centrocampista mentre qui è impiegato come stopper. Già nell'ami-chevole di Trieste, ha chiaramente fatto intendere di essere in preda ad un nervosismo ben oltre il normale. E' stato espulso dall' arbitro dopo essersi reso colpevole di una scena disgustosa. Maldera ha un diavolo per capello. La maglia numero dieci gli pesa eccome: lui si sente terzino d'attacco e, inoltre sa benissimo che Marchioro, appena arrivato a Milano, fece di tutto per disfarsi di lui. Inoltre, teme che Bigon, fedele amico di Rivera, possa portargli via il posto in un futuro nemmeno tanto lontano. Turone: il libero fa parte del clan dei varesini (con Bet, Calloni e Albertosi), un clan che non vede di buon occhio Rivera. Con la difesa

essere andato dal presidente prima della partita di Cesena a chiedere un congruo aumento del premio scudetto; lui lo nega, però non ha mandato nessuna lettera di smentita al giornale in questione che sarebbe stato molto lieto di aggiungere qualche altro particolare sulla vicenda. E poi ci sono le sue condizioni fisiche: chi dice che sia rotto e chi dice di no. Certamente è molto logoro e lo stesso Marchioro, chiacchierando con amici intimi (di Cesena) si è dichiarato poco soddisfatto del suo arrivo.

Il punto focale di tutta la faccenda rossonera però, è ancora una volta Gianni Rivera che, sin dalle prime battute, ha lasciato intendere di non essere affatto disposto cedere il posto in squadra a chicchessia. A Verbania ha giocato in maniera comica: dice di essere stanco, malato, indisposto, affa-ticato, stirato, ammaccato e chi più ne ha più ne metta. Ma allora cosa continua a fare? Inoltre continua a vivere in una dimensione extraterrestre, issato su di una nuvoletta al di sopra e al di fuori delle cose terrene. Con la consueta aria di superiorità, continua a trattare i giornalisti dall'alto in basso. Anche recentemente ha avuto qualcosa da dire con alcuni cronisti del «Corrierone» rimproverando loro di voler fare le pulci al Milan per partito preso.

Ma chi ha messo il Milan nelle condizioni



Le tre facce della crisi rossonera: a sinistra, Marchioro vuol imporre un Milan « socialista »; a destra, Gianni Rivera si oppone ferocemente e al centro (dulcis in fundo) Gianni Brera contesta tutto

a zona avrà minori punti di riferimento e teme certe inevitabili magre. Bet: da lui, Marchioro pretende che si spinga spesso in appoggio al centrocampo. Sarà costretto a snaturare certe caratteristiche tecniche e questo non gli va giù. Bigon: Marchioro non ha molta fiducia in lui e in pratica è escluso in partenza dalla formazione tipo. La sua alleanza con Rivera, lo pone però in una situazione tutta particolare. Braglia: non si è ancora ambientato né al Milan né a Milano né alla stampa milanese. Per lui, venir via da Napoli, adesso che non c'è più l'odiato Vinicio è stato un dramma.

Ma i casi più gravi e drammatici sono quelli di Rivera e di Capello. Cominciamo con l'ex juventino: Fabio è ancora sotto choc per essere stato cacciato dalla Juventus. Ormai per lui la società bianconera era un punto di riferimento non soltanto per il presente ma soprattutto per il futuro. La Juve è come una mamma, si sente spesso dire e, in effetti, Capello ha ricevuto un trauma enorme da questo trasferimento. Non si è ancora riavuto e con i compagni e con i cronisti non riesce a legare. Se ne sta per conto suo e dà poca confidenza: la rivelazione che il « Corriere della Sera » ha fatto sui motivi della sua cacciata da casa Boniperti lo ha prostrato ancor di più. Lui nega di di farsi fare le pulci se non lui stesso? L' anno scorso di questi tempi faceva telefonate alle redazioni dei giornali milanesi convocando conferenze stampa contro Giagnoni e Buticchi ed elemosinava presenze. Adesso che - come ha fatto brillantemente notare Marco Nozza in un recente articolo su « Il Giorno » — « è rimasto con il culo per terra », rifiuta di convincersi che il mondo è cambiato e gli anni sono passati.

La vita pare non avergli insegnato nulla e da molti ormai viene soltanto compatito: ha accettato la maglia numero sette perché ha subito capito che arrivare ai ferri corti con Marchioro sin dai primi giorni sarebbe stato controproducente. Anche sul piano societario la sua « potenza » appare indebolita: Duina è sempre meno entusiasta di lui. Aveva detto che a settembre l'avrebbe investito della presidenza e invece l'ha costretto a dimettersi da consigliere. Il futuro, per Rivera, appare un'incognita. Ma quel che è peggio è che anche il futuro del Milan pare fatto a immagine e somiglianza della sua 13 « bandiera ».

Tirano le somme, se proprio si vuole cercare una alternativa alle torinesi, forse è bene rivolgersi un po' più a sud della Madonnina. Qui siamo ancora ai tempi di Rivera.

Regista sì? Regista no? E' l'interrogativo del giorno e val la pena cercare di dargli una risposta, se non altro perché questa disputa - nell'ambito del «calcio parlato» - propone un tema tecnico intelligente e costruttivo. Ne abbiamo parlato con Trapattoni (Juventus), Radice (Torino), Liedholm (Roma), Pecci (Torino), Mazzola (Inter). Ecco cosa dicono

# Quale spettacolo senza regista?

a cura di Stefano Germano

#### I registi della «A»

BOLOGNA CATANZARO CESENA FIORENTINA **FOGGIA** GENOA INTER **JUVENTUS** LAZIO MILAN NAPOLI PERUGIA ROMA SAMPDORIA TORINO VERONA

Improta Frustalupi Antognoni Lodetti Arcoleo Merlo Cordova Capello Juliano Novellino De Sisti Bedin Pecci Maddè

Rampanti









LIEDHOLM





MAZZOLA

Regista sì o regista no? Regista come faro per i compagni e quasi crocevia obbligato del gioco, o regista come un undicesimo della squadra?

Regista fisso ad ogni costo o undici registi ogni squadra a seconda del momento e della fase di gioco che si sviluppa? Questo uno dei temi più dibattuti in queste ultime settimane soprattutto alla luce di un calcio settimane soprattutto alla luce di un calcio quello italiano — che avverte la necessi-tà di rinnovarsi e che, in questa direzione, sta facendo qualche apprezzabile tentativo. I problemi che ne nascono li abbiamo esposti a tre allenatori (Trapattoni, Radice e Viedholm) e a due giocatori (Pecci e Mazzola) quali rappresentanti del calcio di oggi, realizzando con loro una specie di tavola ro-

- Alla luce delle ultime esperienze, lei è pro o contro il regista fisso? E per quali ragioni?

TRAPATTONI - Sull'argomento ho mie idee ben chiare e definite. Io non sono, in termini aprioritari, né a favore né contro il regista fisso; io dico solo che, essendo fini-ta l'epoca in cui era possibile trovare giota l'epoca in cui era possibile trovare gio-catori con le caratteristiche peculiari del regista « vero », mi pare inutile sclerotizzar-si su di una formula di gioco che non ha più ragione di esistere. Il periodo dei grandi re-gisti, in altri termini, è finito e siccome non sono usciti i ricambi, tanto vale cercare al-tri schemi a altra interpretazioni del gioco tri schemi e altre interpretazioni del gioco.

RADICE - Il regista fisso come elemento accentratore del gioco non mi trova assolu-tamente d'accordo anche se riconosco che ogni squadra ha necessità di avere, nelle file, un uomo almeno in possesso di un senso tattico maggiore di quello dei suoi compagni.

LIEDHOLM - Tutto dipende da dove gio-14 ca il regista: adesso tutti quelli che ancora ce l'hanno, con la sola eccezione del Brasile che ha Rivelino, lo schierano nei reparti arretrati. Sino a quando si gioca così, il regista va bene anche se troviamo non poche difficoltà quando incontriamo squadre straniere che si esprimono a zona.

PECCI - Tutte le squadre, secondo me, dovrebbero avere un giocatore di questo tipo: il calcio, infatti, non si inventa ma è frutto di un continuo miglioramento e di un continuo cambiamento per realizzare i quali è indispensabile poter contare su di un ri-ferimento continuo in mezzo al campo. Il regista non deve però essere avulso dall'a-zione corale ma al contrario deve parteciparvi. Ad un determinato livello beninteso, in quanto è pazzesco pretendere che chi dirige si sfianchi e corra e fatichi come tutti gli altri. Sarebbe come dare da suonare il trombone a Toscanini!

MAZZOLA - Sulla figura del regista si è spesso equivocao: per molti, infatti, un giocatore del genere è uno che sa in mezzo al campo a guardare la partita. A queste con-dizioni io dico che non serve. Se però il regista corre e partecipa all'azione corale della squadra in ogni suo momento, allora mi va senz'altro bene. Diciamo quindi che il re-gista come uomo in più non serve più assolutamente mentre al contrario continua ad avere una sua utilità il regista «uno degli undici »: con determinate e prefissate uti-lizzazioni, d'accordo, ma senza preclusioni.

 Da più parti si sente dire che il regi-sta condiziona negativamente il gioco della squadra: è d'accordo?

TRAPATTONI - Ogni squadra deve esprimere la propria personalità attraverso ogni suo elemento. Al giocatore faro, quindi, io sono contrario anche perché, se si... spegne, tutta la squadra resta al buio.

RADICE - Più o meno la penso come Trapattoni anche se un uomo che possegga maggior personalià dei suoi compagni lo trovo utilissimo. Ogni squadra, infatti, è simile ad un corpo umano le cui varie funzioni debbono essere assicurate da giocatori in pos-sesso di determinate caratteristiche. Ecco quindi perché dico sì al regista, ma solo a determinate condizioni.

LIEDHOLM - Se uno è un regista « vero », non solo non condiziona il gioco della squadra ma, al contrario, lo migliora. E' grazie a lui, infatti, che gli altri, anche i mediocri, diventano bravi ed i bravi, bravissimi. Deve essere però uno che richiede si determinati sacrifici agli altri per realizzare un gioco migliore ma limitandosi e senza pretendere che gli altri « muoiano » per lui e per coprire le sue lacune.

PECCI - Parlare di condizionamento in termini negativi è ridicolo: il regista, infatti, non solo non condiziona la squadra ma è il solo in grado di migliorarne il rendimento.

MAZZOLA - Se uno sa interpretare la parte che il copione gli affida nel modo giusto, di condizionamenti negativi non ne vengono. Casomai, è vero il contrario.

#### — Dov'è, allora, l'utilità del regista?

TRAPATTONI - Nel realizzare determinate geometrie e nel fornire alla squadra quelle equidistanze senza le quali non è possibi-le esprimersi al meglio. E poi, il regista è chiamato a dare ordine al gioco dei compagni ed a togliergli eventuali preoccupazioni che dovessero insorgere negli alri.

RADICE - Nella personalità che il regista deve assolutamente possedere e che deve saper infondere ai compagni di squadra. Indipendentemente dalla gente che il regista si trova attorno, se uno sa fare il suo mestiere, trova sempre il modo di servire chiunque nel modo più efficace.

LIEDHOLM - Per indicare al meglio l'utilità del regista in una squadra, bisognerebbe richiamarsi sempre al cambio dell'auto-mobile ed alla sua funzione. Il regista, infatti, è quel meccanismo che serve alla squa-dra per cambiare velocità rallentandola quando sia necessario o aumentandola ed anche, modificando la marcia utilizzata, per salire senza sforzi e per... scendere senza ti-mori di andar fuori strada.

PECCI - Una sola definizione dell'utilità del regista: è la boa attorno alla quale si svolge tutto il gioco della squadra. MAZZOLA - Nelle possibilià che tutti i compagni hanno di trovarlo sempre e dovunque nel campo. Già così, la funzione del regista è importantissima. Se poi è un uomo in grado di « inventare » la mossa vincente, ancor meglio. Nonostante non debba sempre essere chiamato a questo. C'è però un momento, in ogni partita, in cui il regista è utilissimo ed è quando le cose cominciano ad andar male: se chi lo fa è un regista di quelli... da corsa, in quello stesso momento si assume le maggiori responsabilià scaricandone i compagni soprattutto nei confronti degli spettatori.

#### — Qual è il regista che maggiormente l'ha impressionata sia tra i suoi compagni, sia tra gli avversari?

TRAPATTONI - Schiaffino senz'altro, perché era un leader nato e perché, grazie alla visione totale che aveva del gioco, era sempre in grado di aiutare qualunque compagno. Ecco, secondo me, il « Pepe » era l'uomo che chiunque poteva trovare sempre al posto giusto nel momento giusto.

RADICE - Oltre allo Schiaffino preferito dal Trap, io metterei anche Dino Sani. Ecco sono questi, secondo me, i « cervelloni » più grandi che abbia mai visto; due cervelloni, oltretutto, che sapevano anche far gol al momento giusto.

LIEDHOLM - Ho giocato con alcuni dei più grandi registi di ogni epoca. Quali i loro nomi? Gren, ad esempio, e poi ancora Schiaffino, Mannion, Mitic, Bozsic, Didi, Di Stefano, Boniperti. Come si vede, su otto, solo un italiano.

PECCI - Sono giovane e quindi la mia esperienza è limitata. Tra tutti, però, penso che il più grande sia stato Bulgarelli anche se ultimamente giocava in una zona più ristretta. E poi mi sono piaciuti molto Rivera e Bobby Charlton.

MAZZOLA - Per me il regista ideale è Suarez perché possedeva in uguale misura tutte le caratteristiche che io considero essenziali ad un giocatore di questo tipo. Luis, infatti, ragionava in fretta (e quindi si metteva al servizio dei compagni) e, quando era necessario, sapeva anche correre eccome.

#### — Il calcio italiano, pur se molto faticosamente, sta cercando una sua nuova dimensione tecnica: da molte parti si sente parlare di gioco a zona: può esserci ancora spazio per il regista?

TRAPATTONI - A mio parere senz'altro sì. Il gioco del regista, in linea di massima, è legato alla zona e, in una squadra schierata in questo modo, anche se figura inevitabilmente un po' meno, ha ugualmente la possibilità di rendersi utile.

RADICE - Sì senz'altro ma ad una condizione: che accetti di esprimersi in questo senso solo quando ha la palla. Quando sono gli avversari, infatti, ad avere l'iniziativa del gioco, il regista deve essere uno degli undici, passando dal ruolo di capitano a quello di gregario.

LIEDHOLM - Con il gioco a zona, uno che abbia i piedi buoni (e che, quindi, sia già in potenza un regista) viene a trovarsi nelle condizioni ideali per trasformare qualunque azione difensiva in un'azione offensiva rovesciando, in questo modo, il gioco della propria squadra da passivo in attivo.

PECCI - Mi pare che si stia parlando sin troppo di uomo o di zona. Il calcio, amici miei, non si inventa; il calcio è fatto di intelligenza e dinamismo; di forza fisica e di cervello. Il regista deve essere soprattutto tatticamente intelligente: e se ha del fosforo, dalla zona non può che trarre dei vantaggi.

MAZZOLA - Tra regista e gioco a zona non vi è nessuna lite tattica: ma a condizione che il giocatore si adatti alla manovra e non viceversa. Osservatorio di Giacomo Bulgarelli



# Esame per cinque «grandi»

S tupisce ancora, dopo tanti anni e molteplici esperienze, sentire dire che quella squadra ha deluso, oppure che la campagna acquisti si è dimostrata sbagliata quando poi, alla luce del campionato, i veri aspetti tecnici e soprattutto la diversa concentrazione dei giocatori dimostrano esattamente il contrario.

Ciò sta accadendo esattamente anche alle cinque squadre che abbiamo visto in queste serate d'agosto e che sono Torino, Juventus, Milan, Inter e Napoli ossia le cinque squadre che dovrebbero occupare i primi posti del prossimo campionato di serie A.

Il Torino è parso sostan-zialmente la forte squadra che ha vinto l'ultimo scu-detto: ottimamente guidata da Sala e Pecci con due punte di levatura eccezionale ed una difesa che, per ovviare ad alcuni scompensi verificatisi nello scorso campionato, si è decisamente rinforzata con l'innesto di quel Danova di recente memoria... cesenate. In linea con le idee del suo allenatore Radice, ci è parsa altresì la tattica che granata applicano sul campo: una continua aggressione alle manovre degli avversari tale da non consentire il gioco di rimessa e quindi il contropiede.

La Juventus lascia intravvedere un'intelaiatura di tutto rispetto, meno classicheggiante rispetto al più recente passato, ma senz'altro più potente. Squadra che rinuncia malvolentieri al controllo del gioco, dispone di una barriera validissima a centro campo dove l'ulteriore felice inserimento di Tardelli e Marchetti consente una notevole verticalizzazione della manovra.

In difesa, ci sembra indispensabile l'apporto di Gentile mentre per quanto riguarda l'attacco, Boninsegna dovrebbe essere l'unica vera punta fissa con Bettega a ripetere più o meno la parte recitata lo scorso campionato. Piuttosto estraneo al gioco ci è parso Causio, ma è ancora presto per dire se si tratta di disposizione tattica o piuttosto di mancanza di lucidità e continuità da parte del giocatore.

Il Milan di Marchioro è una squadra che deve trasformare il suo gioco, deve abituarsi ad attuare la « zona » e a non dedicarsi esclusivamente alla marcatura a uomo. Il piano tattico di Marchioro stenta a realizzarsi anche perché Capello e Rivera non sono ancora pron-

ti fisicamente. La difesa è ben disposta, tutti giocano bene la palla e si sganciano in avanti con estrema facilità. Il rischio per le difese avversarie sarebbe notevole se la squadra disponesse di punte adeguate, ma è proprio in questo settore che sorgono grandi dubbi al punto da pensare se non sia il caso di dare un'occhiata al mercato novembrino.

L'Inter è squadra interessante e positiva nel gioco. 1 suoi dirigenti l'hanno allestita per tentare i migliori risultati e subito. Notevolmente protesa all'offensiva, anche se un po' accademica, ha in Mazzola e Merlo due autentici campioni in grado di portare a realizzazione tale programma. Qualche preoccupazione potrebbe destare la difesa dove i continui sganciamenti di Fedele e Facchetti obbligano Oriali e Marini a recuperi piuttosto estenuanti ma ciò rientra nella logica del gioco interista che peraltro si avvale del giovane e attento Guida e che finirà per trovare in Anastasi l'unico vero goleador della squadra se Libera non dimostrerà maggior continuità fisica.

E da ultimo il Napoli, questo Napoli, che tornato sotto la guida di Pesaola, sembra aver fatto il suo miglior acquisto con... il ritrovamento di un Savoldi formato Bologna. L'assetto tattico della squadra si è completamente modificato con l'introduzione del libero fisso al centro della difesa: grazie a ciò, dovrebbero diminuire i rischi già corsi nel campionato precedente e il complesso dovrebbe registrare una compattezza che, se toglie qualcosa allo spettacolo, meglio si addice ad una squadra che punta decisamente al primato.

Concludendo, quindi, tutte le squadre candidate allo scudetto e di cui sommariamente ho accennato, spero a ragion veduta, le principali innovazioni tattiche rispetto alle formazioni dell'annata appena trascorsa hanno in comune la tendenza a dirigere il centrocampo non più con un solo uomo-guida ma con due: il Napoli, infatti, ha Juliano ed Esposito; il Milan, Capello e Rivera; il Torino, Pecci e Claudio Sala; l'Inter, Mazzola e Merlo. Fa eccezione, come si vede, la Juve, che ha rinunciato completamente al « cervello ».

Un'altra caratteristica che accomuna quattro delle cinque squadre maggiori è che tutte, fatta eccezione per il Napoli con Burgnich, hanno nel libero un giocatore in grado di costruire e partecipare attivamente alla manovra corale: in pratica un centrocampista aggiunto che, a ragion veduta, si sgancia per creare, con pericolose e improvvise incursion, ulteriori pericoli alla squadra avversaria.



Senza Capello, la Juve non ha più il regista. Ma Trapattoni non se ne dà per inteso: per lui se ne può fare a meno

Il 3 ottobre scatta il campionato di serie A
e prende corpo la «grande mania domenicale»
degli italiani. Il calcio, quindi,
sarà ancora l'asse portante
delle trasmissioni sportive e le due reti
televisive faranno a gara nel proporre personaggi
dai nomi famosi: il mattatore, comunque
(come vi abbiamo anticipato una settimana fa)
sarà il presentatore della «Corrida» indovinato
anello di congiunzione tra sport e spettacolo

on l'inizio del campionato di calcio, ritorna la grande rivalità tra Rete Uno e Rete Due, ovvero tra cattolici e laici (così come ha voluto la Riforma) l'un contro l'altro armati, allo scopo di fornire il miglior sport possibile all'italiano che guarda e che giudica, tranquillamente seduto in poltrona. I grandi preparativi dell'estate sono pressoché esauriti. Nando Martellini (che per anni è stato forse in maniera discutibile l'erede di Nicolò Carosio) dopo essere stato recentemente promosso responsabile del pool, abbandona in parte le sue telecronache, lasciando, per lo più, via libera a Mario Pizzul, un telecronista bravo e troppo spesso congelato.

Per il pacioso e diplomatico Nando Martellini il salto di qualità nell'interno dell'Azienda avviene in coincidenza del ritorno a Milano di Aldo De Martino, chiamato alla Direzione di quel centro di Produzione e potrebbe coincidere con l'avvio di una lunga serie di sfrenate polemiche tra quelli del TG1 e quelli del TG2. Nando Martellini promette di smorzare, con la sua pretesca abilità, le eventuali dispute che potrebbero sorgere; dispute che potrebbero addirittura far impallidire l'ultima famosa e focosa polemica dell'estate, incentrata su Novella Calligaris, incolpevole e criticatissima conduttrice, per grazia ricevuta da Tito Stagno, de « La domenica sportiva » balneare. A scatenarla fu Maurizio Barendson, ormai un decano dei programmi sportivi della TV che, senza mezzi termini, dichiarò: « Non è possibile affidare al primo che passa una rubrica tanto importante. Il giornalismo resta una cosa seria e non è detto che anche un'ex grande campionessa dello sport sappia farlo ».

Le due squadre (cui Martellini è pronto a far da arbitro) sono già ben assortite e, quello che conta, pronte a darsi battaglia. Siamo riusciti a distinguerle, nonostante nul la sia ancora ufficiale e nonostante ci sia l'ordine dell'Azienda di non svelare i rispettivi piani, se non a pochissimi giorni dal via.

RETE UNO: CORRADO, L'UMORISMO - La passata stagione si chiamava « Cinque ore con noi », la nuova edizione va sotto il titolo di « Domenica in ». Rimangono cinque ore di trasmissione sulla fascia meridiana. E, appunto per la Rete Uno, il colpo grosso dell' imminente domenica sportiva è rappresentato da Corrado, vecchio cavallo vincente sia sul fronte radiofonico che su quello televisivo. Corrado ha la duttilità e il sufficiente umorismo per imporsi, come intrattenitore sportivo, sia pure nel contesto di uno spettacolo come « Domenica in » che, firmato ed animato da Paolo Valenti, vuole essere anche una rubrica di varietà dove si possono inserire, di volta in volta, spettacoli sostitutivi che tendono a divertire e a distrarre il pubblico.

Corrado Mantoni, quindi, cinquant'anni (forse il più anziano e valido in attività di servizio), diventerà dal 3 ottobre l'uomo della domenica pomeriggio, indovinato anello di congiunzione tra sport e spettacolo. A convincerlo è stato Paolo Valenti, fiero assertore della inutilità delle annunciatrici al suo fianco, ma principalmente la grande popolarità che può ricavare immischiandosi in un' iniziativa del genere. Da vecchia volpe dello spettacolo, Corrado ha fiutato al volo infatti la grande occasione e rischia di poter diventare il vero padrone delle nostre domeniche, distruggendo il Pippo Baudo di « Chi » e cioè di una Canzonissima riduttiva che punta sul giallo dopo che è finito il rosa, ma che in



...e il settimo giorno, Corrado



realtà viene considerata solo un riempitivo e una fonte d'oro per le casse dello Stato e non di certo un'alternativa allo sport in TV della domenica pomeriggio.

Da « Domenico in » a « La domenica sportiva » sulla stessa Rete il passo è breve, quasi naturale. Che cosa ci riserva « La domenica sportiva » dopo i fasti legati al nome di Enzo Tortora e Lello Bersani, dopo la furiosa polemica di Paolo Frajese e dopo lo scadimento coincidente all'arrivo di Novella Calligaris? Tito Stagno, capo dei servizi sportivi del TGI, deve aver già capito che muoversi nel mondo dello sport è molto più rischioso che tentare il giornalismo lunare. E così, dopo alcune scelte non proprio felici, l'ottimo telecronista ha deciso di effettuare una « domenica sportiva » corale, evitando accuratamente di puntare sul protagonista (si era parlato di Adriano De Zan e di altri) per responsabilizzare tutti gli specialisti della Rete che contribuiscono all'allestimento della rubrica.

In fondo, per gli alti responsabili della Rete, dietro la facciata de « La domenica sportiva » e di « Domenica in » quello che conta è non perdere teleutenti simpatizzanti che equivarrebbe a perdere peso politico. RETE DUE: ISABELLA ROSSELLINI, LA POLIGLOTTA - A Corrado, Maurizio Barendson e la sua compagnia oppongono niente meno che Isabella Rossellini. La novità è di certo rimarchevole. La figlia del regista del neorealismo e di Ingrid Bergman ha già conquistato in Televisione posizioni su posizioni, dopo aver presentato nell'estate « Controvacanze », un programma per i giovani. Per la Rete Due, Isabella Rossellini unitamente a Renzo Arbore si occuperà de « L'altra domenica », il programma della fascia meridiana di quattro ore (dalle 14 alle 18) con taglio rotocalchistico e con frequenti sconfinamenti nel mondo dello spettacolo tanto caro, nonostante tutto, a Maurizio Barendson.

Per la verità la supervisione de «L'altra domenica» doveva essere affidata a Garinei e Giovannini, ma per complicazioni successive e principalmente per i loro impegni, si è dovuto abbandonare la sfarzosa pretesa. Isabella Rossellini promette, dal canto suo, semplicità e fascino. E' una figlia d'arte poliglotta (parla cinque lingue) che tornerà utilissima al programma perché, di volta in volta, gli ospiti saranno big stranieri dello spettacolo e campioni dello sport di tutto il mondo. Barendson, che firma il programma, ha in mente, dopo la breve esperienza dello scorso anno, di proporre un giornale televisivo più snello e più brioso.

Nella fascia serale ritorna « Sport sette » dalle 20 alle 20,45, rubrica nata il 21 marzo 1976, e frutto della Riforma radiotelevisiva che ha visto un gruppo di giornalisti agire in proprio, alfine di dare onesta battaglia a « La domenica sportiva », dalla quale avevano scelto di uscire. Guido Oddo è il sobrio conduttore del programma, che si basa sull'eloquenza delle immagini e sull'urgenza dei fatti, restringendo al minimo qualsiasi commento. Egli dice « Non ci saranno novità di rilievo perché a noi va bene quel programma che era « La domenica sportiva » estiva. Ovvero un giornalismo da veri sportivi, che ci prefiggiamo di riprodurre per lo spazio a nostra disposizione anche nell'inverno. Grossi avvenimenti ed essenziali curiosità. Questa la nostra ricetta di base... ».

Ecco: tutto è pronto, ma la grande Azienda televisiva attende con impazienza e ha paura del contraccolpo determinato da eventuali cambiamenti al vertice, cambiamenti che per il momento vengono accennati e bisbigliati, quasi fossero semplici pettegolezzi. Mentre è ufficiale la ristrutturazione del nuovo consiglio d'amministrazione dell'Ente fissata per settembre, si dice, con una certa insistenza, che Andrea Barbato, direttore della Rete Due, avrebbe deciso di andarsene per assumere la direzione di un importante quotidiano di Torino oppure per lanciare la nuova televisione privata di Gianni Agnelli. Se l'eventualità si avverasse al TG2 arriverebbe il direttore del GR1, Sergio Zavoli, ce lebre stakanovista del giornalismo radiotelevisivo, con conseguente rivoluzionamento di cariche e di programmi. Chissà... i televisivi dello sport sulla Rete Uno e sulla Rete Due non gradirebbero questi cambiamenti. Per loro la Riforma, tutto sommato, ha portato perfino avanzamenti di carriera e qualche beneficio finanziario. Il che non guasta.

Gianni Melli

# Le storie scellerate di Cordova e Prati

OMA, 29 AGOSTO - A Roma vanno di moda le storie scellerate. Storie di clamorosi tradimenti alla Ciccio Cordova oppure di quattrini pretesi col coltello tra i denti ma vendendo al dunque fumo, alla Piero Prati. Ecco: i due ineffabili personaggi possono essere già considerati i mostri » su piazza per l'anno calciante iniziato col primo turno di Coppitalia e colle prime sfrenate polemiche sull'una come sull'altra sponda del Tevere. Le discussioni, sulla scorta di ragioni egualmente accorate, infuriano: i romanisti, superata l'eutanasia d'un amore, sono convinti che il « traditore », già sgargiante « bandiera » giallorossa, finirà per fallire e per rovinare la Lazio, mentre i simpatizzanti del club di Lenzini assicura-no che l'ex-Piero La Peste, ormai ridotto centravanti alla camomilla, è ineluttabilmente logoro, quindi capace solo d'acuire gli avvilenti problemi dell'attacco-giovane voluto ostinatamente da Gaetano Anzalone.

A Roma vanno di moda le storie scellerate: Ciccio Cordova, genero miliardario di Alvaro Marchini, dimentica in un baleno l'affetto per la squadra che addirittura voleva rilevare col contante del suocero e spara a zero su chi l'ha messo alla porta. Ravviandosi il ciuffo dice: « Eccola la Roma, dopo cinque anni... Vi pare giusto? E la colpa è

Ciccio Cordova: la rabbia del « traditore »

della stampa romana che ha sempre appog-giato le scelte di chi è al vertice. Io me ne frego, non ce l'ho con Di Bartolomei, poveraccio, perché non ce l'ho con nessuno. Ma non mi pare giusto che una squadra con questo straordinario pubblico si sia ridotta così... Ma ormai i miei interessi coincidono con quelli della Lazio. Tra quindici giorni sarò in forma e vedrete che questa squadra diventerà fortissima. Finalmente gioco con gente di valore... ». La Lazio, ha ormai integrato il « compagno » Cordova, come meglio non avrebbe potuto. Squadra politicamente di destra, non ha potuto far altro che sincronizzarsi coi tempi, perfezionando in pochi giorni un «compromesso storico» che ma-gari ripugna a quei cittadini benpensanti che adorano, oltre la Roma, il profeta Berlinguer. Qualcuno dice che per far piacere a Ciccio-Marchini, Mozart del pallone che non molla, perfino gente come Wilson, di gran carattere oltre che di gran talento, si sia precipitata a modificare le proprie inclinazioni politiche. E Re Cecconi, che in tempi recenti sparò contro l'eventuale arrivo del piantagrane scac-ciato da Anzalone, ora si dice entusiasta di poter collaborare alle prossime fortune bian-coazzurre con uno degli ultimi « piedi buoni » in circolazione nel nostro football d'alto bordo. L'unico a non illudersi e a non prosternarsi in elogi verso il « traditore » è di certo Luis Vinicio. I maligni spiegano che i piedi buoni di Cordova dopo un paio di settimane di preparazione con l'ex Leone di Rio, sono solo diventati piedi stremati dalla fatica, piedi che fanno male pure a calzare comodi mocassini da cinquantamila. I fans di Cordova spiegano che Vinicio sbaglia a trattarlo come un lavoratore qualsiasi. Lo stesso giocatore, dopo la scialba prova offerta a Bergamo e nel primo tempo contro i brasiliani dell'Atletico, ha spiegato: « A parte l'emozione per dover indossare la maglia odiata dai romanisti, debbo assicurarvi che con Vinicio la vita è dura. Finisco gli allenamenti coi muscoli spezzati, resto lì che non ce la faccio neppure a muovermi. Ma ho fiducia. Nessuno mi ha mai « torchiato » come questo nuovo mago del football. Se reggo, farò il più grande campionato della mia carriera... ».

#### Da «Ciccio nostro» a «Ciccio boia»

Cordova si è strappato la vecchia pelle giallorossa e ora assicura che si sente laziale dalla cima dei capelli alle punte dei piedi. I romanisti inorridiscono ed i più esagitati hanno già inscenato manifestazioni contro di lui al grido di « Ciccio Boia... ».

Sono le storie scellerate che piacciono in questa città cara ai ministeriali e ai burocrati. D'altra parte, Anzalone, a chi vuole fargli commentare le sparate del « traditore » spiega indignato: «La storia è ormai finita da un pezzo. Vedremo al dunque chi ha ragione e chi ha torto. Io procedo per la mia strada, ho fiducia in questa Roma giovane... ». Ma la Roma giovane è già stata abbondantemente fischiata e Prati dopo certe magre ha assicurato: « In fondo, tra le preoccupazioni di questi tempi, ho il sollievo di non partecipare ad esibizioni poco confortanti. Non è verò però che voglio andarmene da Roma, non è vero che smanio per essere ceduto a novembre. Chiedo solo il giusto. Capisco che il presidente ha le sue ragioni per adottare una politica di tremenda austerità ma non posso sopportare di venir incluso tra quelli che sono stati puniti perché colpevoli d'aver trascinato la Roma nei bassifondi, durante lo scorso campionato. Io ho avuto molti infortuni, non può essere un demerito infortunarsi per un giocatore di calcio... ».

Eppure Anzalone non molla. Offre a Prati una quarantina di milioni di base, più un contratto condizionato al rendimento. L'interessato risponde picche, spiega che non può accettare così al buio un contratto da « anonimo » del gol e ripete: « Se mi accontentano tornerò ad essere quello di due anni fa. Non sono finito, fisicamente mi sento bene ». Chiaro che personaggi da grande tiratura come i « mostri » Cordova e Prati, abbiano al-l'interno delle rispettive società implacabili nemici. Un nemico di Cordova ci dice, ad esempio: « Ciccio non ha corso mai in vita sua, non ha mai faticato. E' giunto il momento, anche per lui, di mettersi a lavorare. Ma chissà come andrà a finire. Per il momento la Lazio rende molto di più quando lui non è in campo. Egli rallenta il gioco. Solo che se lo metteranno fuori squadra, finirà per determinare dei caos tremendi. E quasi tutti ormai hanno paura di lui e soprattutto di chi ha alle spalle ».

I nemici di Prati, all'interno della Roma, non sono meno teneri: «Che pretende



Pierino Prati con la nuova maglia della Roma: la indosserà?

quello lì? — si dice un giocatore che tira la carretta da tempo immemorabile — è pagato per segnare e non gli riesce da un'eternità. Dimostri sul campo che è ancora una punta di valore, non a chiacchiere... ». Anzalone dice che tutto si sistemerà e che Prati finirà per cedere: « Diversamente — spiega il presidente — dovrà smetterla col calcio e alla sua età non è prospettiva divertente... ».

Per Cordova non esistono problemi finanziari ma semmai solo morali e psicologici. Il genero-miliardario non ha fatto (e te credo!) questione di quattrini ma è già riuscito a muoversi in modo da poter partire titolare in coincidenza del prossimo campionato. Per vedere il traditore in biancoazzurro, l'Olimpico si riempirà e già alla prima uscita (anche per l'arrivo della Juve) non ci sarà posto neppure per una sogliola. A Roma le storie scellerate piacciono da morire...

Marco Morelli

# CONTROCRONACA

di Alberto Rognoni

# In Lega? Un Carli oppure uno psichiatra

LUNEDI' 23 AGOSTO

Un boiardo del monopolio radiotelevisivo m'informa che i tecnici della RAI-TV stanno effettuando « interessanti esperimenti », allo scopo di perfezionare la « moviola », in vista del campionato di calcio. Mi domando che cosa aspettino la Federcalcio e l'AIA ad impedire che quel maledetto « arnese » continui ad insidiare la credibilità dell'organizzazione calcistica, svilendo il prestigio dei nostri ar-

Sarebbe più giusto, utile e divertente se i boriosi Sultani del monopolio ci mostras-sero le « azioni contestate » dei « Padrini della Repubblica », le « punizioni invertite » di certi Tribunali, i « falli da rigore » commessi dai Gerarchi del SID, la «regola del van-taggio» concessa dalla partitocrazia clientelare, E l'Antilope?

#### MERCOLEDI' 25 AGOSTO

Lino Sanna, impeccabile supercameriere del «Gambero Rosso» di Cesenatico, è paesano di Graziano Mesina. Non lo dice, ma gli si legge negli occhi che è un tifoso del Robin Hood della sua Terra.

Un cliente illustre, boss del petrolio e dell'aditoria lo interroga incuriosito:

l'editoria, lo interroga incuriosito:

- E' vero che Mesina si è dato alla politica ed è passato con i Nap? ».

« Tutte balle! - s'indigna Sanna - Grazianeddu è scappato solo per tornare al Su-pramonte. Senza Orgosolo non potrebbe vivere. Non è più lui senza Orgosolo. Chi non è sardo non può capire! ».

Dicono che sia scappato dal carcere per vendicare il fratello... ».

«Tutte balle! E' scappato per poter aiu-tare il Cagliari a tornare in Serie A! ».

Lino Sanna parla seriamente. Tanto seria-Lino Sanna parla seriamente. Tanto seriamente da far supporre che, mentre Carabinieri e « baschi blù » gli danno la caccia in un inferno di boschi, anfratti e rocce, tra cinghiali e mufloni, Grazianeddu abbia trovato, in Sardegna, un nascondiglio inespugnabile. In casa di Gigi Riva.

Lo so che è una favola. Una favola bella, alla quale però molti credono.

#### GIOVEDI' 26 AGOSTO

E' doveroso che informi il mio diletto a-mico Ferrari Aggradi, Capo della Commis-sione designatrice degli arbitri, delle molte accuse che gli vengono rivolte dai dirigenti delle società e dagli arbitri stessi. A un mese dall'inizio del campionato, già si levano alte le contestazioni. È' un fenomeno preoccu-

LA STAMPA IL SIGNOR FIAT MARIO SOLDATI: Perché Agnelli ce l'ha con De Benedetti? CARLO PAROLA: Perché non ha voluto farsi consigliare da Boniperti

Perché non ci mostrano l'Antilope nel momento di « insaccare »? Le tangenti, s'intende. I Padroni del vapore lo vietano. E i servi ottemperano. La politica è l'arte di nascondere la verità. Ci si appella alla democrazia soltanto per mostrare quella del calcio. La verità politica non la conosceremo mai. Né con la « moviola » né senza.

#### MARTEDI' 24 AGOSTO

La tenacia di molti combattenti sul « fron-18 te del reingaggio » è stata premiata. Alcuni Presidenti (ancorché indebitati sino al collo) si sono arresi al« ricatto ». M'informano che i giocatori « più furbi » hanno ottenuto compensi e premi scandalosi.

La grande furberia consiste sempre nella stupidità degli altri.

pante. Che cosa accadrà quando s'accenderà la lotta per lo scudetto e per la salvezza? Al « Povero Cristo », che si trascina sulle

spalle la pesantissima croce della CAN, si muovono questi addebiti:

1) è troppo sensibile ai desideri delle società; di alcune in particolare;

2) non sa dir di no agli « arbitri catastrofe» e li designa per partite « più grandi di

loro »;
3) è troppo sensibile alle critiche della «grande stampa » e favorisce le squadre metropolitane, a danno di quelle provinciali;
4) è più che mai prigioniero del suo no-

bile patriottismo fiorentino;

5) attribuisce decisiva importanza, nella valutazione degli arbitri, ai giudizi dei «com-missari speciali», per la più parte inattendibili:

6) utilizza poco, e male, la collaborazione dei suoi « Due Ladroni » (D'Agostini e Ri-

ghetti) che gli potrebbe essere preziosissima, se la chiedesse;

se la chiedesse;

7) per rispettare i « turni » (che non sono obbligatori) impiega troppo spesso le « scamorze » e troppo poco gli « arbitri sicuri »;

8) concede troppi colloqui (anche e soprattutto telefonici) ai dirigenti di società e agli arbitri « rompiscatole »;

9) ha peccato di « vigliaccheria » non completando, alla fine del campionato 1975-76, la « grande epurazione », iniziata con successo tre anni fa;

10) è geloso di Campanati Presidente delegiore d

10) è geloso di Campanati, Presidente del-l'AIA, e soffre oltre il lecito di mania di per-

secuzione.

Lo so che non è vero. Lo so che Ferrari Aggradi è un galantuomo. Ma un galantuomo è sempre un principiante.

#### VENERDI' 27 AGOSTO

Leggo, su «La Stampa», un delizioso ar-ticolo di Nicola Adelfi, dal titolo «Politica e cabala dei nomi». Prendendo spunto dalla lettera di un suo bizzarro lettore, quell'illustre giornalista ci introduce nei meandri di una nuova scienza: « la scienza nominalista ».

I nomi (e i cognomi) hanno — secondo questa singolare dottrina — un valore ed un influsso determinante, nella storia di un

Paese.

La storia del quarantennio 1920-1960 - per esempio — è stata fortemente contrassegnata da tre nomi rarissimi: Benito, Alcide e Pal-miro. Anche gli ultimi vent'anni della storia calcistica hanno subìto l'influsso di un nome assai raro: Artemio.

A proposito dei cognomi, apprendiamo che Fanfani è il plurale «fanfano», sostantivo che significa — secondo i dizionari più consultati - « chiacchierone che molto si agita di qua e di là, con poco costrutto ». Apprendiamo, a proposito di Berlinguer, che esiste un verbo « berlinguare », che significa « cian-

ciare, specialmente a pancia piena ». Coi cognomi si scade al blasfemo. Torniamo ai nomi. Nessuna meraviglia se non si sono verificate modifiche sconvolgenti, in trent'anni di Repubblica. Sei Presidenti, sei nomi comunissimi: Enrico (De Nicola), Lui-gi (Einaudi), Giovanni (Gronchi), Antonio gi (Einaudi), Giovanni (Giolicia), (Segni), Giuseppe (Saragat) e Giovanni (Leone). E' così, dunque, che s'interpreta e si spiega la storia.

E' una teoria interessante e divertente. M'improvviso « scienziato nominalista ». Prendo a caso un nome: Ugo. Abbiamo avuto mol-

ti uomini celebri con questo nome:
Ugo Foscolo, del quale Vincenzo Monti
scrisse: « Questi è il rosso di pel Foscolo
detto / che per meglio falsar falsò se stesso eccetera ».

Ugo Zatterin, passato alla storia per i suoi nobili tentativi d'indurre gli italiani (attraverso la televisione) a mangiare soltanto baccalà. Un precursore, non c'è dubbio.

Ugo La Malfa, « il cavaliere ineluttabile », ormai comunemente noto come «il genio della contraddizione » oppure come « il per-turbatore della quiete ». Viene definito spesso anche « la Sciagura Nazionale ».

Ugo Cestani, famosissimo per i suoi silenzi, che gli hanno procurato fama fugace di «grande pensatore»; meglio conosciuto come «l'innocuo peccato di Franchi».

Ugo è un nome, a quanto pare, che simboleggia e determina gaiezza, letizia, ilarità. Non saprei dire però, tra Cestani e La Malfa, qual è l'Ugo che mi fa ridere di più.

#### SABATO 28 AGOSTO

Anche Gianni Agnelli - mi dicono - è preoccupato per la congiuntura che travaglia il calcio professionistico. A proposito delle prossime elezioni del Presidente della Lega, avrebbe dichiarato: «Bisogna troyare un Carli anche per la Confindustria delle pe-

L'Avvocato non sa, evidentemente, che se gli industriali sono smaniosi e balzani, i pre-sidenti delle società di calcio sono addirittura folli.

Più che un Carli, serve uno psichiatra.

Il Friuli è il maggior «produttore» di calciatori; il Torino è... milanese; Mantova partorisce un pedatore ogni 34.495 abitanti: nel campionato maggiore è rimasto un solo straniero: il «bolognese» Clerici. Queste ed altre curiosità offre

# L'anagrafe della serie A

a cura di Orio Bartoli



SARDEGNA

CAMPANIA

**PUGLIA** 

**BASILICATA** 







SICILIA

Roberto Boninsegna (a sinistra): il più illustre della schiatta mantovana. Sergio Clerici (a destra), brasiliano: è l'ultimo straniero della Serie A. Claudio Sala (in alto), capo riconosciuto del « clan dei lombardi » granata

'iaggio nell'anagrafe della serie A: 15 nomi, uno per squadra, composti da 18 pagine ciascuno. Una pagina per giocatore. 288 pagine. Cominciano tutte nella stessa maniera: cognome, nome, luogo di nascita... Fermiamoci qui per ora: al luogo di nascita. Sembra un dato insignificante o quasi. Non è così. Analizzando ben bene, saltano fuori mille curiosità. Degli esempi? Eccoli Lo sapevate che: coli. Lo sapevate che:

la squadra più milanese del campionato è il Torino?

è rimasto un solo superstite di quella mas-



### L'anagrafe della serie A

siccia legione straniera che per anni imperversò sui nostri campi di calcio?

le squadre più regionaliste sono Inter e Roma?

● Catanzaro e Juventus hanno nelle loro file giocatori nati in ben 12 delle regioni italiane? • il Perugia è l'unica squadra di

 il Perugia è l'unica squadra di serie A che non abbia un giocatore nato nella propria regione?
 il Milan, Roma e Cesena non

• il Milan, Roma e Cesena non hanno alcun giocatore nato nell' Italia meridionale?

Potremmo continuare a lungo, ma cerchiamo di seguire un filo logico, un certo ordine.

# QUAL E' LA REGIONE PIU' FERTILE? IL FRIULI. ORMAI E' UNA TRADIZIONE

In assoluto la regione che ha dato i natali al maggior numero di giocatori della serie A è la Lombardia con 66, seguita nell'ordine da Toscana (37), Veneto (35), Lazio (32), Emilia (27), Piemonte (11), Marche (10), poi tutte le altre eccezion fatta per la Basilicata che non ne ha dati. Ma se andiamo a confrontare il numero

| IL QI          | JADRO DE | LLE RE    | GIONI    |         |       |
|----------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| REGIONE        | PORTIERI | DIFENSORI | CENTROC. | ATTACC. | TOTAL |
| AOSTA          | 1        |           | _        | _       | 1     |
| PIEMONTE       | 1        | 2         | 7        | 1       | 11    |
| LOMBARDIA      | 7        | 31        | 13       | 15      | 66    |
| TRENTINO       |          | 2         | _        | -       | 2     |
| VENETO         | 5        | 10        | 10       | 10      | 35    |
| FRIULI         | 1        | 6         | 5        | 4       | 16    |
| LIGURIA        | 1        | 3         | 2        | 2       | 8     |
| EMILIA-ROMAGNA | 3        | 7         | 6        | 11      | 27    |
| TOSCANA        | 4        | 12        | 11       | 9       | 37    |
| UMBRIA         | 2        |           | 5        | 1       | 8     |
| MARCHE         | 2        | 1         | 4        | 3       | 10    |
| LAZIO          | 3        | 13        | 9        | 7       | 32    |
| ABRUZZI        |          | 1         | 1        | 1       |       |
| MOLISE         | 1        |           | -        | _       | 1     |
| CAMPANIA       | 1        | 2         | 3        | 3       | 9     |
| PUGLIA         |          | 2         | 3        | 2       | 7     |
| CALABRIA       | _        | 1         | 3        | 1       |       |
| SICILIA        | _        |           | 2        | 2       | -     |
| SARDEGNA       |          |           | 2        | 1       | :     |
| estero         | 1        | 2         | -        | 2       |       |
| Totali         | 33       | 95        | 85       | 75      | 288   |

dei giocatori « forniti » da ciascuna regione con la sua popolazione si rileva che la regione calcisticamente più fertile, per il campionato di serie A è, come del resto accade da anni ed anni, il Friuli-Venezia Giulia: un giocatore ogni 77.027 abitanti. Al secondo posto, con buon margine di distacco, la Toscana (un giocatore ogni 94.038). Un'altra sola regione, l'Umbria, scende sotto il livello dei 100.000 abitanti per giocatore. Esattamente 97.828.

#### MANTOVA: PRIMA POETI ORA CALCIATORI

Dalla regione alla provincia. Anche qui solito discorso. In assoluto la città che ha dato il maggior numero di calciatori al massimo camiponato è Roma con 30 seguita da Milano con 28. Poi si va giù tutto di colpo, agli 11 giocatori forniti da Udine, Venezia, Mantova, ai 10 di Pisa, per poi scendere ancora agli 8 di Forlì e di Bergamo.

Dal confronto popolazione (ci riferiamo alla provincia) calciatori si rileva però che la provincia più produttiva è quella mantovana. Un calciatore ogni 34.495 abitanti. Sulle rive del Mincio tanti anni fa nasceva Virgilio. Ora sono nati i Boninsegna, i Roversi, i Giubertoni, i Catellani, i Tarocco, i Gola, i Negrisolo, i Pellizzaro (non Dome-

|                  | PORTIERI | DIFENSORI | CENTRO-<br>CAMPISTI | ATTACCANTI | TOTALI |
|------------------|----------|-----------|---------------------|------------|--------|
| PIEMONTE         |          |           |                     |            |        |
| ALESSANDRIA      | _        | _         | 2                   | _          | 2      |
| NOVARA           | -        | 1         | 2                   | _          | 3      |
| TORINO           | 1        | 1         | 3                   | 1          | 6      |
| totale regionale | 1        | 2         | 7                   | 1          | 11     |
| LOMBARDIA        |          | - 1       |                     |            |        |
| BERGAMO          | -        | 4         | 2                   | 2          | 8      |
| BRESCIA          | -        | 3         | 2                   | 2          | 7      |
| сомо             | -        | _         | 2.                  | _          | 2      |
| CREMONA          | -        | 3         | _                   | -          | 3      |
| MANTOVA          | 2        | 5         | 3                   | 1          | 11     |
| MILANO           | 4        | 14        | 4                   | 6          | 28     |
| PAVIA            | 1        | 2         | _                   | 2          | 5      |
| VARESE           | _        |           | _                   | 2          | 2      |
| totale regionale | 7        | 31        | 13                  | 15         | 66     |
| TRENTINO-AL      | TO A     | DIGE      |                     |            |        |
| TRENTO           | -        | 1         | -                   | -          | 1      |
| BOLZANO          | -        | 1         | _                   | -          | - 1    |
| totale regionale | -        | 2         | _                   | -          | 2      |

|                        | PORTIERI | DIFENSOR | CENTRO.<br>CAMPISTI | ATTACCA | TOTALI |
|------------------------|----------|----------|---------------------|---------|--------|
| VENETO                 |          |          |                     |         |        |
| BELLUNO                | -        | 1        | _                   | -       | 1      |
| PADOVA                 | _        | 1        | 1                   | 3       | 5      |
| ROVIGO                 | -        |          | 1                   | 1.      | 2      |
| TREVISO                | -        | 3        | 2                   | 2       | 7      |
| VENEZIA                | 3        | 4        | 3                   | 1       | 11     |
| VERONA                 | 1        | 1        | _1                  | 1       | 4      |
| VICENZA                | 1        | _        | 2                   | 2       | 6      |
| totale regionale       | 5        | 10       | 10                  | 10      | 35     |
| FRIULI-VENE<br>GORIZIA | ZIA C    | 1        | 1                   | 1       | 4      |
| TRIESTE                | _        | 1        | -                   | _       | 1      |
| UDINE                  | _        | 4        | 4                   | 3       | - 11   |
| totale regionale       | 1        | 6        | 5                   | 4       | 16     |
| LIGURIA                |          |          |                     | W.      | T I    |
| GENOVA                 | 1        | 1        | 2                   | 2       | 6      |
| LA SPEZIA              | -        | 1        | -                   | -       | 1      |
| SAVONA                 | -        | 1        | -                   | -       | 1      |
| totale regionale       | 1        | 3        | 2                   | 2       | 8      |
|                        |          |          |                     |         |        |

|                  | PORTIERI | DIFENSORI | CENTRO-<br>CAMPISTI | ATTACCANT | TOTALI |
|------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|--------|
| EMILIA-ROM       | AGNA     |           |                     | M         |        |
| BOLOGNA          | _        | -         | _                   | 2         | 2      |
| FERRARA          | _        | 1         | _                   | 2         | 3      |
| FORLI'           | 1        | 4         | 3                   | _         | 8      |
| MODENA           | 1        | T         | 1                   | 5         | 7      |
| PARMA            | 1        | 1         | 1                   | _         | 3      |
| PIACENZA         | _        | _         | 1                   | -         | 1      |
| RAVENNA          | -        | 1         | _                   | 1         | 2      |
| REGGIO E.        | -        | -         | _                   | 1         | 1      |
| totale regionale | 3        | 7         | 6                   | 11        | 27     |
| AOSTA            |          |           |                     |           |        |
| AOSTA            | 1        | -         | -                   | -         | 1      |
| totale regionale | 1        | -         | -                   | -         | 1      |
| TOSCANA          | 50       |           |                     |           |        |
| AREZZO           | -        | 1         | 2                   | +         | 3      |
| FIRENZE          | _        | _         | 3                   | 1         | 4      |
| GROSSETO         | -        | 1         | 3                   | -         | 4      |
| LIVORNO          | -        | 1         | 1                   | 1         | 3      |
| in and           | -        |           |                     | -         | 7-2    |

1

4 —

LUCCA

2

| TOTALI     | 1     | 11       | 66        | 2        | 35     | 16     | 8       | 27          | 37      | 8      | 10     | 32    | 3       | 1      | 9        | 7      | 5        | 4       | 3        | 5      | 288    |
|------------|-------|----------|-----------|----------|--------|--------|---------|-------------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|--------|
| VERONA     | -     | -        | 6         | 1        | 4      | 1      | _       | 1           | 2       | -      | _      | 2     | -       | -      | 1        |        | -        |         | _        | _      | 18     |
| TORINO     | 1     | 1        | 8         | -        | 2      | 1      | -       | 2           | _       | -      | 1      | 1     | _       | _      | _        | _      | 1        | -       | _        | _      | 1      |
| SAMPDORIA  | _     | _        | 2         | -        | 1      | 1      | 3       | 5           | 1       | 1      | 1      | 2     | _       | _      | _        | 1      | _        | _       | _        | _      | 11     |
| ROMA       | _     | 2        | 3         | -        | -      | 1      | -       | 2           | _       | 1      | _      | 9     | _       | _      | -        | 1      | _        | _       |          |        | 1      |
| PERUGIA    | -     | _        | 3         | -        | 2      |        | _       | 1           | 6       | _      | 3      | _     | 1       | 1      | 2        | _      | _        | -       | _        | _      | 1      |
| NAPOLI     | _     | _        | 4         |          | 2      | 1      | -       | 1           | 5       | _      | _      | -     | -       | -      | 4        | 1      | _        | _       | _        | -      | 1      |
| MILAN      | _     | 1        | 3         | -        | 4      | 2      | 1       | 1           | 2       | _      | _      | _     | _       | _      | _        | _      | _        |         | _        | _      | 18     |
| LAZIO      | _     | 2        | 3         | -        | 3      | 1      | _       | 1           | 2       | _      | _      | 4     | _       | _      | _        | 1      | _        |         | _        | 1      | 1      |
| JUVENTUS   | _     | 1        | 4         |          | 2      | 1      | -       | _           | 3       | -      | 1      | 1     | 1       | _      | _        | 1      |          | 1       | 1        | 1      | 18     |
| INTER      | _     | 1        | 9         | _        | 2      | 1      | _       | _           | 1       | _      | _      | 1     |         | -      | _        | 1      |          | 1       | _        | 1      | 18     |
| GENOA      | -     | 1        | 6         | -        | 1      | _      | 2       | _           | 2       | _      | 1      | 2     | _       | _      | _        | _      | 1        | 1       | 1        | _      | 18     |
| FOGGIA     | _     | 1        | 4         | _        | 2      | 2      | _       | 2           | 3       | 1      | 1      | 1     | _       | _      | _        | 1      |          | 4-6     | _        | _      | 1      |
| FIORENTINA | -     | _        | 2         | _        | 3      | - 1    | 1       | 2           | 4       | 1      | _      | 2     | -       | _      | 1        | _      | 1        | _       | _        | 1      | 18     |
| CESENA     | _     | _        | 1         | 1        | 3      | 1      | _       | 5           | 3       | 2      | _      | 2     | _       | -      | _        |        | _        | -       | _        | _      | 18     |
| CATANZARO  | V-    | -        | 1         | _        | 2      | -      | 1       | 1           | _       | 1      | 2      | 4     | 1       |        | 1        | 1      | 2        | 1       | _        | _      | 18     |
| BOLOGNA    | _     | 1        | 3         | -        | 2      | 2      | _       | 3           | 3       | 1      | _      | 1     | _       | _      | _        |        | _        | _       | 1        | 1      | 11     |
| SOUADRA    | AOSTA | PIEMONTE | LOMBARDIA | TRENTINO | VENETO | FRIULI | LIGURIA | EMILIA ROM. | TOSCANA | UMBRIA | MARCHE | LAZIO | ABRUZZI | MOLISE | CAMPANIA | PUGLIA | CALABRIA | SICILIA | SARDEGNA | ESTERO | TOTALE |

|                  | PORTIERI | DIFENSORI | CENTRO.<br>CAMPISTI | ATTACCANTI | TOTALI |
|------------------|----------|-----------|---------------------|------------|--------|
| MASSA            | 1        | _         | 2                   |            | 3      |
| PISA             | 2        | 3         | 1                   | 4          | 10     |
| PISTOIA          | -        | 1         | _                   | _          | 1      |
| SIENA            | -        | 1         | -                   | 1          | 2      |
| totale regionale | 4        | 12        | 11                  | 9          | 37     |
| UMBRIA           |          | The same  |                     | - V        |        |
| PERUGIA          | 2        | -         | 4                   | 1          | 7      |
| TERNI            | -        | -         | 1                   | _          | 1      |
| totale regionale | 2        | _         | 5                   | 1          | 8      |
| MARCHE           |          |           |                     | The same   |        |
| ANCONA           | 1.       | 4         | 1                   | _          | 2      |
| ASCOLI PICENO    | 1        | -         | 2                   | 2          | 5      |
| MACERATA         |          | -         | 1                   | 1          | 2      |
| PESARO           | _        | 1         | _                   | -          | 1      |
| totale regionale | 2        | 1         | 4                   | 3          | 10     |
| LAZIO            |          | TEST .    |                     |            | 43     |
| LATINA           | -        | _         | 1                   | 1          | 2      |
| ROMA             | 3        | 13        | 8                   | 6          | 30     |
| totale regionale | 3        | 13        | 9                   | 7          | 32     |

|                  | PORTIERI | DIFENSORI | CENTRO.<br>CAMPISTI | ATTACCANTI | TOTALI |
|------------------|----------|-----------|---------------------|------------|--------|
| ABRUZZI          |          | 1         | 34                  |            |        |
| CHIETI           | _        | 1         | _                   | 1          | 2      |
| TERAMO           | _        | _         | 1                   |            | 1      |
| totale regionale | -        | 1         | 1                   | 1          | 3      |
| MOLISE           | E N      |           |                     | 1          |        |
| CAMPOBASSO       | 1        | _         |                     | -          | 1      |
| totale regionale | 1        |           | -                   | -          | 1      |
| CAMPANIA         |          | 10        |                     |            |        |
| AVELLINO         | _        | _         | -                   | 1          | 1      |
| CASERTA          | 1        | _         | -                   | -          | 1      |
| NAPOLI           |          | 1         | 3                   | 1          | 5      |
| SALERNO          | _        | 1         | 1                   | - 1        | 2      |
| totale regionale | 1        | 2         | 3                   | 3          | 9      |
| PUGLIA           |          |           |                     |            |        |
| BARI             | -        | 1         | 1                   | 1          | 3      |
| BRINDISI         | -        | 1         | _                   | -          | 1      |
| FOGGIA           |          | _         | 1                   | 1          | 2      |
| LECCE            | _        | _         | 1                   | -          | 1      |
| totale regionale | _        | 2         | 3                   | 2          | 7      |

|                  | 3        | -9       | 3                   | 3         | 200   |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-------|
|                  |          |          |                     |           |       |
|                  |          |          |                     | H         |       |
|                  | EB .     | SOR      | 10.<br>ISTI         | CAN       | -     |
|                  | PORTIERI | DIFENSOR | CENTRO.<br>CAMPISTI | ATTACCANT | TOTAL |
| - CALABRIA       |          |          |                     |           |       |
| CATANZARO        | -        | 1        | _                   | _         | 1     |
| COSENZA          | _        | _        | 2                   | 1         | 3     |
| REGGIO C.        | _        | -        | 1                   | -         | 1     |
| totale regionale |          | 1        | 3                   | 1         | 5     |
| SICILIA          | 197 × 1  | 100      |                     |           | d (1) |
| CATANIA          | _        | _        | _                   | 1         | _1    |
| MESSINA          | _        | _        | _                   | 1         | 1     |
| PALERMO          | _        | -        | 2                   | -         | 2     |
| totale regionale | T        | -        | 2                   | 2         | 4     |
| SARDEGNA         |          |          | 10-1                |           |       |
| CAGLIARI         | _        | -        | 1                   | 1         | 2     |
| SASSARI          | _        | -        | 1                   | -         | 1     |
| totale regionale | -        | -        | 2                   | 1         | 3     |
| NATI ALL'ES      | TERO     |          |                     |           |       |
| BELGIO           | _        | _        | -                   | 1         | 1     |
| BRASILE          | _        | -        | _                   | 1         | 1     |
| INGHILTERRA      |          | 1        | _                   | -         | 1     |
| JUGOSLAVIA       | 1        | 1-       | -                   | -         | 1     |
| LIBIA            | _        | 1        | -                   | =         | 1     |
| totale           | 1        | 2        | -                   | 2         | 5     |



CURREUS MEEUS



# ALMANACCO DEL CALCIO

a cura di Orio Bartoli con una presentazione di Italo Cucci

1975-76

A COLORI TUTTI I GOL DELLA SERIE A

# Film del CAMPIONATO

| Desidero ricevere n.<br>del vostro ALMANACC | O DEL CALCIO   |
|---------------------------------------------|----------------|
| Ho effettuato il pagame                     | ento           |
| a mezzo c.c.p.  assegno circolare           | vaglia postale |
| NOME                                        |                |
| COGNOME                                     |                |
| INDIRIZZO                                   |                |
| CAP. E CITTA'                               |                |

22

La prima edizione del favoloso ALMANACCO DEL CALCIO

è andata esaurita. In attesa di una ristampa, chi non è riuscito ad acquistarlo in edicola, lo può richiedere direttamente a noi inviando LIRE 3000 attraverso il c.c.p. N. 10163400 oppure con vaglia postale o, se preferite, per mezzo di assegno circolare. Tutto intestato a: MONDO SPORT s.r.l. via dell'Industria 6, 40068 S. Lazzaro di Savena - Bologna. Per la vostra richiesta compilate e spediteci il tagliando riprodotto

qui a fianco. (Per gli iscritti al Club

del G. S. prezzo speciale di L. 2.500)

L'anagrafe della serie A

nicacci) i Massimelli. Per lo più difensori. Vicinissima a Mantova, Pisa: un calciatore ogni 37.584 abitanti. Anche qui si potrebbero fare confronti irriverenti. Da Galileo Galilei, a Chiarugi, Morini, quello della Juventus, Roggi, Batistoni, Marconcini, Mattolini, Nanni, Macchi, Ulivieri, Fiaschi. Qui la predominanza è degli attaccanti. Dopo Mantova e Pisa troviamo, in questa scala di produzione calciatori, Udine (uno ogni 47.836 abitanti) e poi Forlì (71.097) Venezia (73.603).

#### DIFENSORI A GO-GO

288 giocatori presi in esame. 95 sono difensori, 85 centrocampisti, 75 attaccanti, 33 portieri. Dei 5 portieri nati nel Veneto 3, e precisamente Memo, Favaro e Bordon, sono di Venezia. Anche Roma ha dato i natali a 3 estremi difensori. Si tratta di Superchi, Ginulfi e Quintini.

In fatto di difensori la palma

In fatto di difensori la palma spetta, in assoluto, alla Lombardia. Ne fornisce 31, quasi la metà della sua intera produzione. La Lazio ne dà 13, la Toscana 12, il Veneto 180. Singolare il caso del Veneto: 10 difensori, 10 centrocampisti, 10 attaccanti.

#### IL TORINO... MILANESE

Roma e Inter, dicevamo in apertura del servizio, sono le squadre più regionaliste della categoria. Per entrambe la metà degli effettivi presi in considerazione (ricordiamo: 18 giocatori per squadra) appartiene alle rispettive regioni. Gli interisti lombardi sono Canuti, Facchetti, Gasparini, Guida, Libera, Morini, Bini, Mutti e Oriali; i romani del Lazio sono: Conti, De Rossi, De Sisti, Di Bartolomei, Peccenini, Quintini, Rocca, Sandreani, Sbaccanti che peraltro sono tutti romani di Roma ragion per cui la Rometta nata dalla epurazione di Anzalone, potrebbe definirsi la più provinciale delle formazioni. Tutte le altre squadre, eccezion fatta per il Perugia, chi più chi meno hanno giocatori nati nella loro regione.

Il caso più singolare però è rappresentato dal Torino. Nelle sue file militano 8 lombardi. Bene. 7, vale a dire i due portieri Castellani e Cazzaniga, il difensore Danova, i centrocampisti Claudio e Patrizio Sala, Salvadori e l'attaccante Paolino Pulici, sono mi-

lanesi.

#### LEGIONE STRANIERA: SOLO « EL GRINGO »

Scomparsi di scena Altafini, Nené e Sormani, l'ultimo esponente di quella folta schiera di stranieri che negli anni del dopoguerra e successivi, per quasi un ventennio invase l'Italia pedatoria, è Sergio Clerici. Poco alla volta sono scomparsi tutti. Resta « El Gringo ».

Orio Bartoli



BONIPERTI I GIOVANI VALCAREGGI

ROCCO

L'INTER

CAMPANA

I GIORNALISTI

FABBRI

BULGARELLI

PARLA

ALLODI

Intervista di Elio Domeniconi

ORINO - Italo Allodi come Franco Maria Malfatti, Ha fatto la riforma della scuola. E forse la sua è stata più dif-ficile, perché ha riportato sui banchi gli allenatori, ovvero i maestri. La riforma Allodi, contrariamente a quella di Malfatti, non ha ricevuto critiche. Tutti gli hanno detto bravo e tutti hanno scritto che finalmente l'università di Coverciano è diventata una cosa seria. Non si limiterà più a consegnare diplomi.

« Era l'unico sistema per rilanciare il calcio italiano - spiega se si vogliono raccogliere i frutti bisogna preparare prima di tutto gli istruttori. E' il maestro

### PARLA ALLODI

che forma l'allievo ».

Ma i frutti arriveranno?

« Io penso di sì, ma naturalmente non bisogna aver fretta, la mia è stata una programmazione proiettata nel tempo. E io dico che i frutti arriveranno proprio dal settore giovanile ».

Hai fiducia nei nostri giova-

ni hippies?

« Come talento naturale non ci batte nessuno, ma vediamo che chi ha talento non ha fondo. Occorre quindi un allenatore, che lo completi, che gli dia il fondo ».

- Gianni Brera sostiene che la nostra razza ha complessi di inferiorità che sono atavici.

« Secondo me invece questo discorso non è più valido da quando è finita la guerra, è arrivato il boom e anche il figlio dell'operaio ha potuto nutrirsi con bistecche e vitamine ».

C'è anche chi dice che i nostri giovani non hanno la mentalità degli sportivi.

« E questo può essere vero. Ho letto proprio l'altro giorno un intervista di Ferruccio Valcareggi che è sempre un uomo di buon senso. Faceva notare che mentre lui alla sua età va sempre a giocare a tennis i suoi figli preferiscono giocare a carte ».

A proposito: perché in campo internazionale si vince meno che ai tempi della tua Inter?

« Perché l'Inter non era soltanto di Moratti di Herrera e del sottoscritto. In quell'Inter c'erano anche grandi campioni, a cominciare da Suarez, da Jair, da Peirò, e non bisogna dimenticare i vari Angelillo, Maschio, Szmaniak ».

- Sono tutti stranieri ...

« Appunto, gli stranieri ci aiutavano a vincere, come ci avevano aiutato nel 1934 a diventare campioni del mondo. L'Inter che vinceva era anche l'Inter degli stranieri. E c'erano stranieri anche nell'Ajax della favolosa Olanda, come ci sono stranieri nel Borussia della Germania Campione del Mondo ».

Sei quindi per la riapertura delle frontiere?

« Io adesso sono dall'altra parte della barricata e come direttore del Settore Tecnico devo cercare di risolvere il problema in maniera autarchica, però non si possono disconoscere certi dati di

Vuoi far studiare gli allenatori per almeno due anni, li vuoi mandare all'estero, hai intenzio-ne di invitare a Coverciano i « mostri sacri » di un tempo. Lo fai per dimostrare che il calcio è davvero cambiato?

« Cambia il mondo, cambia, la società, è logico che cambi anche il calcio. Guai se non ci fosse l'evoluzione. Ma lo voglio invitare a Coverciano i più grandi tecnici del passato perché così gli allenatori delle nuove leve possono prendere conoscenza anche degli schemi di una volta ».

Rocco ha già detto che non viene: considera un'offesa il tema che gli hai scelto, non si considera il padre del catenaccio.

« Forse Rocco non ha capito quello che intendevo dire o forse quello che ha detto lui è stato male interpretato. Nel mio invito non c'era alcuna offesa ».

Rocco ha detto anche che è assurdo affidare la direzione del corso allenatori a uno che al massimo è stato « secondo » di Fabbri al Mantova.

« Io al Mantova ero direttore generale e in più facevo il secondo a Fabbri. In tre anni abbiamo vinto tre campionati, segno che qualcosa l'abbiamo fatto ».

Ma Rocco ...

« Senti, io non voglio polemizzare con Rocco, anche perché ho grande stima di lui. Devo solo far notare che il suo discorso non regge ».

Perché?

« Perché è come dire che il direttore di un'azienda, poniamo la Fiat, dovrebbe aver fatto, che so, il tornitore. Un ragionamento del genere non sta in piedi ».

 Forse Rocco ce l'ha perché dopo Valcareggi non gli hai offerto la Nazionale ...

Italo Allodi è ormai diventato il consigliere principe del calcio italiano. Nella foto a sinistra lo vediamo conversare con il presidente dell'UEFA Franchi e

a destra con Carraro neo-presidente della Federcalcio

« Io non gli ho mai offerto niente e lui sa benissimo che se non è stato scelto lui come successore di Valcareggi non è dipeso da me ».

Carraro gli aveva promesso che l'avrebbe portato a Monaco, poi gli è stato detto che il suo posto era stato preso da Alfredo Casati, tuo segretario.

« Casati a Monaco è venuto come turista e io non so se Rocco sarebbe venuto in Germania come turista. Eppoi se parla così per quella faccenda, significa che ha del risentimento, quindi non può essere obiettivo, non parliamone più ».

— Ma questa polemica ti scoccia o no?

« Non capisco perché il « pa-ron » non perde occasione di tirarmi le frecciatine mentre per me lui è stato un grande allena-

- Parli al passato ...

« Certo, perché uno a 64 anni non può pretendere di andare sul campo, però, uno che ha 64 anni e ha accumulato una grande esperienza può mettere al servizio degli altri questa sua esperienza ».

Secondo te ..

« Nel calcio italiano ci deve essere posto per tutti questi "mostri sacri" perché hanno un patrimonio di esperienza da trasmettere. Eppoi perché ho sempre sostenuto che anche il grande allenatore della Juventus, del Torino, del Milan e persino della Nazio-nale ha qualcosa da imparare, che so, dall'allenatore del Pontassieve ».

Nel calcio ...

« Non solo nel calcio ma anche nella vita c'è sempre da imparare da tutti. Si impara nel grande stadio, come nel prato e persino nel cortile. Purché ci sia la buona volontà ».

- E' vero che volevi portare a Coverciano anche Valcareggi?

« Era stato Valcareggi a telefonarmi, ci siamo visti e io gli ho detto quello che è poi apparso sui giornali: e cioè che per un uomo come Valcareggi un posto a Coverciano ci sarebbe sempre stato. Non dimentichiamo che, dopo Pozzo, Valcareggi è quello che ha vinto più di tutti ».

- Poi però ha preferito il Ve-

« Segno appunto che nel calcio c'è posto per tutti ».

Ora gli ex-giocatori vogliono entrare nella stanza dei bottoni: Rivera, Riva, Mazzola. Come giudichi questo atteggiamento, positivo o negativo?

« Io ti dico che l'impressione migliore l'ho ricavata da un recente colloquio con Bulgarelli che è entrato nel Bologna in punta di piedi. Ho visto che è lieto di portare nel Consiglio la sua esperienza come è lieto di far sua l'esperienza degli altri, che sono più abituati di lui ad amministrare ».

In altre parole, dici che i calciatori come dirigenti devono fare la gavetta invece di fare il

golpe.

« Certo, e su questo sono d'accordo con Rocco: prima di prendere gli applausi si deve dimostrare di valere ».

- Finora ...

«I grandi giocatori non sono mai diventati dei grandi allenatori e nemmeno dei grandi dirigenti, con a sola eccezione del nostro amico Boniperti ».

- E quindi secondo te ...? « La via giusta è quella seguita da Bulgarelli. Nel colloquio che abbiamo avuto ne ho ricavato l'impressione che ha le idee chia-





so dire che con la Polonia abbiamo perso proprio la partita che non meritavamo di perdere ».

- Sei pentito di non aver accettato la Nazionale che Franchi ti aveva offerto al ritorno in Italia?

« No, allora ero coinvolto anch'io nella spedizione, quindi dovevo essere considerato colpevole come gli altri ».

- Però ...

« Ora mi dedico alla scuola de-

- Se l'Italia non dovesse an-

gli allenatori (e sono più che mai convinto che si debba seguire l'esempio dell'Est) però spero proprio che un giorno tornino a offrirmi la Nazionale, perché non nego che la Nazionale è il mio sogno e resta in cima ai miei pensieri ».

dare in Aregntina ...

re e soprattutto tanta buona volontà. È sono certo che Bulga-relli sarà ancora utile non solo al Bologna ma anche al calcio italiano ».

Tornando ai « mostri sacri », non ti fa tenerezza un Edmondo Fabbri in Serie B?

« Io a Fabbri sono molto affezionato e posso dire che nessuno è stato più sfortunato di lui. Ha pagato per colpe non sue ».

Alludi alla Corea?

« Guarda, l'altro giorno ho avuto modo di rivedere il filmato della famosa partita decisa dal meccanico dentista Pak DooYk e mi sono divertito a contare le occasioni da gol mancate dagli italiani ».

- Quante ne hai contate?

« Sessantasette. Sarebbe bastato realizzarne due e Fabbri si sarebbe salvato. Purtroppo il calcio è fatto così. Una palla sbatte sul palo e rimbalza in rete, sei un fenomeno, la stessa palla piglia il palo e va fuori, sei un coglione ».

- Quello che conta è il risultato ...

« E io con il senno di poi, e quindi a mente fredda, ti posso assicurare che a Stoccarda è mancato solo il risultato. Tutto il resto era stato perfetto ».

— Ma la Polonia ...

« E senza tema di smentite pos-

Totocalcio



Allodi e Bearzot ritratti insieme. Chissà se il vecchio progetto di Allodi di guidare realizzerà. Bearzot spera. O è Allodi a sognare?

la Nazionale affiancato a Bearzot si

BONINSEGNA TENTA

IL TREDICI

| N      | Squadra 1 Squadra 2                                       |     | Conco    |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|
| Y 3    | Ascoli Taranto<br>Avellino Roma<br>Como Cesena            | 122 | ×        |
| ALIATI | Fiorentina Inter<br>Juventus Sambenedett.<br>Lazio Novara | III | × 2      |
|        | Lecce Torino<br>Milan Atalanta<br>Modena Cagliari         |     | 2<br>2 × |
| 0 11   | Perugia Sampdoria<br>Pescara Palermo<br>Spal Ternana      | IX  |          |



« Il mio augurio è che l'Italia batta l'Inghilterra e come Valcareggi sarei disposto a pagare di tasca mia per realizzare questo traguardo, perché anch'io sono ti-foso della Nazionale ».

Però egoisticamente ...

« Come tifoso mi auguro che tutto vada bene e non ci sia mai bisogno di me. Ma come Italo Allodi spero davvero di poter realizzare un giorno quello che non mi è stato possibile realizzare a Stoccarda ».

- Tu un tempo eri considerato « re del mercato ». Come giudichi il mercato di oggi, quello che dal «Gallia» si è spostato al-l'« Hilton » e poi al « Leonardo da Vinci ».

« Per me non è cambiato assolutamente niente. Già il mercato del Gallia era una vetrina come è adesso. Le società sagge gli affari migliori li facevano prima, non aspettavano di andare a farli al Gallia ».

 Qual è il tuo giudizio sul-l'avvocato Campana e l'Associazione Calciatori?

« L'avvocato Campana è un uomo preparato e soprattutto una persona per bene. Il suo apporto è stato decisamente positivo. Sedendosi a un tavolo con il presidente dell'Associazione Calciatori un accordo si trova sempre.

Perché pure lui ha a cuore le sorti del calcio italiano ». Tu hai seguito le varie riforme della presidenza Pasqua-

le. Si pensava che fossero il toccasana per le nostre società, ora si dice invece che Pasquale ha sbagliato tutto. Tu che ne pensi?

« Io dico che per giudicare i antaggi e gli svantaggi delle SpA bisogna essere degli esperti: fiscalisti, commercialisti, e uomini di legge, non mi considero un esperto e lascio ad altri il giudizio. Posso dire però una cosa: il dottor Giuseppe Pasquale ha sempre agito con la convinzione di fare l'interesse del calcio italia-

no ».

— Come amministratore di se stesso ...

« Ma indipendentemente dalla sua posizione personale, cioè dal crak, sono certo che ha sempre agito in buona fede. E non credo che abbia tratto particolari vantaggi dalla sua posizione calcisti-

- Negli ultimi anni è cambiato anche il giornalismo sportivo: come giudichi questa metamorfosi?

« Anche il giornalismo si è adeguato ai tempi, come era logico. Oggi non si potrebbe più scrivere un articolo limitandosi a dire: forza Italia! Oggi è necessaria un'analisi critica della partita e tutto questo io lo giudico positivo ».

- Però ...

« Questa critica deve essere fatta da persone competenti e d'esperienza. Oggi si dà la penna in mano a un ragazzino di venti anni che non sa né di calcio né di giornalismo, lo si manda negli spogliatoi e quello fa scoppiare una rissa ».

- Quindi ...

« Non diamo le bombe in mano a gente che non sa nemmeno di avere una bomba, potrebbe sfasciarsi tutto ».

Anche dal giornalismo sono spariti i « mostri sacri »: Ghirelli, Palumbo, Panza, Zanetti e ora Gismondi. E' stata una grave perdita, secondo te?

« Io dico che questi personaggi hanno fatto molto per il calcio italiano, per le società che ho amministrato e anche per me personalmente e ritengo che anche nel mondo del giornalismo dovrebbe esserci posto per tutti come nel calcio ».

Invece adesso i giornalisti si bruciano come gli allenatori.

« E per chi è stato al vertice di un giornale, non è poi facile inserirsi. E quello che capita agli allenatori. Chi accetta volentieri come segretario quello che è stato un allenatore? Si ha paura nel giornalismo, così come si ha paura nel calcio ».

- Ma è giusto?

« Per quello che mi riguarda non ho mai avuto paura di nessuno e ho sempre pensato che nel mondo c'è posto per tutti ».

- Potresti trovare un posto anche a Rocco ...

« Perché ritengo che Rocco possa essere ancora utile al cal-cio italiano ».

— Facendo l'addetto stampa della Triestina?

« Anche venendo a Coverciano a spiegare ai giovani cosa è stato il famigerato catenaccio! ».

Elio Domeniconi



# a musica

#### GRAN CABARET - Raccolta di successi PA-PAF/LP3011



Questo album raccoglie le voci di alcuni dei nostri più rappresentativi attori di cabaret, come Cochi e Renato, Franca Mazzola, Duilio Del Prete e Beppe Chierici. Anche se il repertorio presentato è oramai conosciuto ed è stato sentito più volte, la

loro comicità è sempre trascinante e sentendo questo disco il divertimento è assicurato.

#### ROLLING STONES - Black and blue WEA-COC/79104



Non ci sembra che con questo suo ultimo album il complesso riesca a tener fede alle aspettative dei suoi numerosi sostenitori, in quanto le cadute di tono si fanno sentire troppo frequentemente: non ci resta che attendere per verificare se il successo

individuale ha portato il complesso ad una rottura oppure se si tratta solo di un momentaneo stato di crisi.

#### MARVIN GAYE - I want you RIFI-T6/342S1



Con un originalissima e movimentata copertina si presenta in Italia questo ultimo microsolco di Marvin Gaye, un musicista piuttosto ostico per un pubbllico non sufficientemente preparato. I suoi brani sono sempre dolcissimi,

ma le tonalità sforzate e i ritmi spesso inconsueti possono lasciare perplessi, non riuscendo a raccapezzarsi che dopo numerosi ascolti.

#### **BETTY WRGHT** - Explosion RCA-DXL1/4016



Bella la voce di questa cantante di colore che ogni tanto si sbizzarisce a scrivere lei stessa i testi per alcune sue movimentate canzoni. Un po' di novità nel campo del Soul explosion», con qualche idea per continuare questo discorso che oramai era

diventato piatto e sempre irritantemente uguale. Un pezzo merita la citazione: « Dont forget to say I love you today ».

#### PIERO CIAMPI - Dentro e fuori RCA-TCL2/1184



A sentire questo cantautore sembra di aver fatto un balzo indietro nel tempo, di trovarsi di fronte a uno che ha sbagliato i tempi di uscita. La sua voce pacata e monotona, sempre sullo stesso piano, senza apprezzabili venature romantiche o passio-

nali, ricorda un po' il Fabrizio De Andrè vecchia maniera, e anche il tenue accompagnamento alla chitarra lascia supporre questa falsariga seguita. E' ormai nettamente sorpassato anche se in fondo ha qualcosa da dire. Un pizzico di rinnovamento dunque non stonerebbe affatto.

#### THE VAST MAJORITY - Move it! RICORDI-LL/LP 2002



Dal titolo ci si aspetterebbe un disco pieno di ritmo ossessivo, invece le cadenze piuttosto pacate e i tempi lenti sono la maggioranza, anche se non proprio il lento classico da mattonella. Il tutto è condotto con discreta finezza e buon gusto,

senza voler strafare in un campo in cui i grandi protagonisti stanno già facendo tutto e non lasciano spazio ai nuovi.

#### **RENATO CAROSONE** - Pianofortissimamente RICORDI-SMRL/6192



Conoscevamo di fama Carosone come un ottimo pianista e arrangiatore, ora con questo suo microsolco ne abbiamo una piena conferma. Anche se le idee sono un po' vecchiotte e l'accompagnamento ritmato dalla batteria a lungo andare può risultare

anche monotono, la sua esecuzione pulita e sicura di pezzi pure molto impegnativi valorizza l'intero lavoro. E poi vi è il personaggio. Carosone fa respirare aria di festa e di allegria. Anche nei pezzi più impegnativi la mano del « guascone » lascia la sua impronta.

#### I CAPOLAVORI DELLA MUSICA FRANCESE FRATO-STU 70889



disco raccoglie Questo quattro brani di quattro musicisti che, spaziando in un arco di tempo abbastanza vasto e di impostazione sostanzialmente diversa, hanno reso alto il nome della Francia in campo musicale: sono Faure, Ravel, Roussel e Debussy. La

più antica delle quattro composizioni è il « Prelude à l'après-midi d'un faune », prima grande opera impressionista di Debussy, quella che avrebbe attratto su di lui gli sguardi della critica mondiale. « Palleas e Melisande » di Faure, inizialmente una semplice pagina orchestrata di Charles Koechlin, divenne ben presto un'opera di otto brani, dai quali venne pure tratta una suite. Di Ravel abbiamo il « Pavane pour une Infante defunte », scritta dopo vari ripensamenti e orchestrata solo due anni dopo, partendo dalla versione per piano solo. Infine si trova nel disco per quel che riguarda Roussel « Bacchus et Arianne », una suite per orchestra.

#### NAPOLI CENTRALE - Mattanza

RICORDI/SMRL 6187



Sull'onda del ritrovato successo della canzone napoletano, numerosi sono i complessi che con grande impe-gno vi si sono dedicati. Senza dubbio il filone napoletano ha ancora molto da dire in campo musicale e non tutti i suoi aspetti sono ancora

stati portati alla luce. Il complesso Napoli Centrale ce ne dà una visione romantica e veramente molto suggestiva. E' un disco che rispecchia in ogni sua parte il clima di una Napoli d' altri tempi, seppur riportata al presente. E' un pezzo veramente piacevole anche per coloro che non amano particolarmente questo genere di musica.

# oroscopo

#### ARIETE 21-3/20-4

LAVORO: riprendere dopo un periodo di riposo è abbastanza difficile: cercate di scuotervi un po'. Clamorose novità per i nati nella terza decade. SENTI-MENTO: novità e ancora novità: l'importante è accettarle con il beneficio d'Inventario. SALUTE: evitate, per un po' gli alcoolici in genere.



#### TORO 21-4/20-5

LAVORO: non slate pessimisti e ricordate che alla base della fortuna di ognuno c'è sempre la volontà e il rischio. Giovedi elettrizzante. Attenti sabato. SENTIMENTO: i rapporti sentimentali saranno movimentati da piacevoli sorprese. SALUTE: buona in generale. Cercate però, di bene meno.



#### **GEMELLI 21-5/20-6**

LAVORO: non esagerate nel prendere impegni che si aggiungono irrimediabilmente a tutti quelli che avete già preso in passato: rischiereste di fare una grande confusione. SENTIMENTO: l'avete sempre avuta vinta, fino ad oggi: non necessariamente l'avrete vinta anche ora. SALUTE: ottima.



#### CANCRO 21-6/22-7

LAVORO: ancora una settimana incerta: cercate di non innervosirvi troppo. I nati nella prima decade risentiranno dei benefici influssi degli astri. Grosse novità in vista. SENTIMENTO: discussioni in famiglia per motivi di ordine finanziario: vale proprio la pena di mangiarsi il fegato? SALUTE: buona.



#### LEONE 23-7/23-8

LAVORO: non avete ancora capito da che parte intendete stare: decidetevi una volta per tutte, sarà meglio per voi e per gli altri. Fortuna al gloco. SENTIMENTO: contate fino a diecl prima di agire e vedrete che, nel frattempo, avrete modo di cambiare idea. SALUTE; mangiate meno.



#### **VERGINE 24-8/23-9**

LAVORO: situazione un po' confusa, soprattutto per i nati nella seconda decade. Lasciate perdere i consigli un po' interessati di un amico: sapete sbagilare anche da soli. SENTIMENTO: causa di tutto è stato il nervosismo, non pensava minimamente quello che ha detto. SALUTE: buona.



#### BILANCIA 24-9/23-10

LAVORO: pazientate ancora un attimo prima di prendere serie decisioni di cui potreste pentirvi in seguito. Una persona che vi ha più volte dimostrato la sua amicizia vi darà ancora una volta una mano. SENTIMENTO: non fate pesare troppo i vostri problemi su chi vi sta attorno. SALUTE: ottima.



#### SCORPIONE 24-10/23-11

LAVORO: approfittate della pausa per mettere un po' di ordine nelle vostre idee. I nati nella prima decade saranno particolarmente fortunati in una operazione. SENTIMENTO: non dimenticate che la parità di diritti è ormai un dato di fatto: cercate quindi di adeguarvi ai tempi. SALUTE: ottima.



#### **SAGITTARIO 24-11/23-12**

LAVORO: andateci piano: ogni anno, dopo le ferie avete sempre ecceduto in zelo e intraprendenza: solltamente,

però, avete preso delle sonore canto-nate. SENTIMENTO: cercate di non far nascere malintesi con la persona del cuore: difficilmente si riconquista l'armonia. SALUTE: buona.



#### CAPRICORNO 24-12/20-1

LAVORO: credevate di aver ragione ed avete voluto provario ad ogni costo: siete contenti di quello che avete ottenuto? Buon fine settimana. Non risschiate denaro al gioco. SENTIMENTO: ritroverete finalmente l'affiatamento necessario per una buona convivenza. SALUTE: emicrania.



#### ACQUARIO 21-1/19-2

LAVORO: se non avete ancora deciso il vostro futuro professionale incontrerete la persona che riuscirà, forse, a mettere un po' di ordine nelle poche idee confuse che avete. Attenti lunedi. SENTIMENTO: siate sinceri con la persona amata e accettate la realtà del momento. SALUTE: perfetta.



#### PESCI 20-2/20-3

LAVORO: momento un po' confuso. Marte e Venere vi voltano un po centras. Martie e Venere vi voltano un po le spalle, ma non è il caso di drammatizzare. Deciso mutamento di situazione verso fine settimana. SENTIMENTO: Ilmitatevi a star zitti; quando vi sarete resi conto di quanto sta succedendo parlerete. SALUTE: buona

Paola Bresciano, sedicenne Miss Sicilia, gioca al calcio e studia. Il suo amore per lo sport è vecchio di anni e per il football ha fatto enormi sacrifici. Sarebbe però disposta a mollare tutto per far del cinema: « A certe condizioni... »



e fosse apparsa al Leonardo Da Vinci nella prima metà di luglio, avrebbe fatto saltare il banco del calciomer-cato. I vari Savoldi, Graziani, Boninsegna avrebbero certamente suscitato meno interesse di questo centravanti dai capelli biondi, occhi verdi-castano, corpo da venere gre-ca. Il suo nome è Paola Bresciano, sedici anni, numero nove della Trapani Girl, da poco eletta Miss Sicilia e in predicato di di-venire la nuova Miss Italia, il 5 settembre in Calabria.

Il fatto che una donna del calcio abbia vinto un concorso di bellezza è molto impor-

# Ciak, si gioca

Servizio di Roberto Guglielmi Foto Ansa

tante per l'ambiente: « Si sfata così - ha detto Piero Montani, capataz del calcio femminile trapanese - l'assurda leggenda che vuole le vestali della dea palla, esseri votati alla mascolinità. Insomma, armadi privi di ogni forma di femminilità e di sex appeal. Guardate qua - fa, indicando Paola - vi sembra mascolina? ». In effetti Paola, con la sua persona, fa passare ogni voglia di scher- 27 zare sulle donne del calcio femminile. In lei, non si apprezza soltanto la perfezione delle forme, quello che colpisce maggiormente è il suo fascino, la sua dolcezza, il modo di guar-

### Ciak, si gioca

darti. Insomma Paola è la Donna, quella con la D majuscola.

Il centravanti-miss frequenta la scuola per le segretarie d'azienda ma il suo grande sogno è quello di diventare insegnante di educazione fisica. «Gioco al calcio, vado ché, quando decise di entrare a far parte del vivaio femminile trapanese, venne giudicata troppo ... bellina, troppo esile per entrare nella mischia. E sorse un piccolo dramma.

« Non volevo rassegnarmi — dice Paola — non capivo perché una ragazza come me, una sportiva attiva, non potesse entrare in campo ». Per tre anni aveva insistito, ma per tre anni le venne rifiutato il posto in squadra. Il padre — ormai sulle soglie della disperazione — finì perfino con l'offrire dei soldi ai dirigenti trapanesi perché accettassero la figlia. Nulla da fare. La risposta era la stessa troppo bellina, troppo esile.

si di dosso questa ragazzina tanto molesta, un po' per farmi un regalo per la mia elezione, acconsentì a farmi fare un altro provino».

E questa volta Paola andò bene. Gli anni l'avevano maturata, irrobustita ...

Iniziò ad allenarsi con le altre ragazze della Trapani Girl dimostrando di non essere una sprovveduta e poi c'era la sua grande passione che l'aiutava. Col passare del tempo, la ragazza si impone: viene inserita nella rosa delle titolari e, a detta di Piero Montanti, diventa una pedina importantissima per il gioco trapanese. Tanto che, il 25 luglio scor-



spesso in piscina, ho fatto anche dell'atletica e del basket. Per me lo sport è un divertimento e mi sento molto portata per l'insegnamento della ginnastica. Credo proprio che diventerei una buona professoressa perché farei il mio lavoro con passione».

Il suo amore per il calcio è nato quando aveva appena undici anni. Suo padre, un patito del gol, la portò con se a vedere un incontro per le eliminatorie dei mondiali femminili, Italia-Inghilterra. La partita finì con un secco 7 a 0 per le azzurrine e per Paola fu il classico colpo di fulmine: da quel giorno, il calcio le entrò nel sangue. Senon-

Intanto, per il fatto di essere « troppo bellina e troppo esile », Paola diventa la regina dei concorsi di bellezza della sua città.

« E' iniziato tutto per gioco, durante una festicciola con amici. Mi convinsero a partecipare alle prime selezioni per Miss Trapani. Io mi divertivo un mondo e poi, nella cosa, non ci vedevo nulla di male, così senza rendermene conto diventai Miss Trapani. Fu la mia fortuna. Piero Montanti, infatti, il « grande capo » del calcio femminile della mia città, mi telefonò a casa per congratularsi della mia elezione ed io ... tornai alla carica. Gli ruppi tanto le scatole che, un po' per toglier-

so, nella partita-spareggio per la promozione in serie A contro le catanesi della Stella del Sud, il gol vincente è proprio di Paola.

« E' stato uno di quei momenti che non dimenticherò mai. Piangevo come una stupida, mi sembrava di toccare il cielo con un dito... ».

Parallelamente al successo calcistico è arrivato il titolo di Miss Sicilia e Paola Bresciano è diventata un personaggio. Tivvù e giornali hanno parlato di lei, la sua strada è sicuramente cosparsa di rose.

Lei, di questo, forse se ne rende conto. Ma, seppur donna nel corpo, rimane inevitabilmente una ragazzina sedicenne: le è piombata addosso la valanga della notorietà e, nonostante la sua aria indifferente, va cauta nel valutare completamente la situazione.

« Tutto sommato, la faccenda dei concorsi, la mia elezione con i giornali a scrivere cose su di me, è valso, se non altro, a dare una briciola di pubblicità al calcio femminile. Certo è un po' deprimente che il nostro sport debba essere gratificato di qual-che riga soltanto quando qualcuna di noi fa qualcosa al di fuori della norma. Comunque, meglio di niente. E' anche per questo che non mi tiro indietro quando qualche giornalista chiede di farmi delle domande. Non voglio dire che, anche a livello personale, la questione delle interviste non mi faccia piacere. Sarebbe molto ipocrita negare che le attenzioni, i complimenti e tutto ciò che è arrivato dopo i concorsi, non mi riempia di soddisfazione. Ma questo non è molto importante, in fondo il fatto che io sia carina non è certo frutto del mio orto. Casomai si dovrebbe dire bravi ai miei genitori. Non vi pare? Se, invece, mi impongo giocando al calcio allora sì che sono io la... brava ».

Calcio, sempre calcio. La musica non cambia. Rimane ancorata al suo sport preferito, non vuole arrischiarsi su campi che la potrebbero portare fuori via. Per farla parlare di qualcosa che non sia calcio bisogna provocarla, insistere. E allora si apre. E' chiaro che alla luce della sua elezione a Miss Sicilia, nuovi orizzonti le sono apparsi per incanto. Paola ne è consapevole, ma sta sulle sue, non si sbilancia anche se chiari-sce perfettamente il suo concetto. Il cinema, inevitabilmente, le aprirà le braccia, soprattutto se, in settembre, sarà eletta Miss Italia. Paola mette però le mani avan-ti. I complimenti, l'ammirazione e anche un po' di fama le fanno piacere, ma non intende assolutamente sacrificare nulla all'altare

della pellicola.

« Se mi proponessero qualche contratto vantaggioso, non vedo per quale motivo dovrei rifiutare. A condizione, però, che questa nuova vita mi permettesse di continuare a studiare e giocare al calcio. Dopo tutto quel-lo che ho fatto per entrare in una squadra, sarebbe veramente vergognoso abbandonare tutto, così, in un attimo. E poi sono giovane, ho voglia di divertirmi e, oggi come oggi, il calcio è il mio maggior divertimento. Perché sacrificarlo in nome di una carriera incerta, piena di soddisfazioni, ma anche di tante delusioni e di ... compromessi? Io vivo bene co-sì. Non mi si chieda di fare la casalinga, perché il ruolo non mi si addice proprio, voglio studiare e, un giorno, lavorare, diventare insegnante di ginnastica ».

Siamo di fronte ad una ragazza sicura di se stessa, con un caratterino tutt'altro che docile ad una ragazza che, quando si mette in testa una cosa, nulla al mondo è capace di

smontarla.

La sua vita di tutti i giorni è entusiasmante per la sua straordinaria dinamicità: va a scuola, studia e trova anche il tempo per allenarsi con la squadra, andare in piscina, gironzolare per le boutiques di Trapani sempre alla caccia di qualcosa di diverso e uscire con i suoi amici.

I suoi gusti in fatto di musica e di cinema sono quelli comuni a tantissime ragazze italiane. Ama la musica rock ma non disdegna il filone classico-sentimentale, alla Ranieri, tanto per intenderci, « Nonostante tutto credo di essere una romanticona, mi piacciono molto le storie d'amore anche se i drammoni mi fanno un po' ridere ».

Le piace Alain Delon. « Lo so anch'io che un luogo comune, però sarebbe stupido se dicessi che non mi piace soltanto per essere diversa dalle altre. E' bello e basta ». Quando le si domanda se ha il ragazzo si trincera dietro un diplomatico « no-comment » e un sorriso che ti apre il cuore. Forse il cinema la fagociterà, o forse no, certo è che il suo avvenire è ormai segnato dal successo, qual-

siasi cosa Paola intenda fare.



Lo chiamavano «Gasolina» ed era uno sconosciuto poi giocò e diventò «o' Rey»

7 settembre 1956

in Brasile nasce « ufficialmente » la più luminosa stella del calcio mondiale: ha 16 anni scarsi, si chiama Edson Arantes do Nascimento, ma lo chiamano Pelè 7 settembre 1976

sono passati vent'anni, ma Pelè è ancora un protagonista. Adesso è negli USA ed è soprattutto grazie a lui che tutti conoscono i Cosmos, i milionari di New York

VENT'ARRI DOPO

Inchiesta di Renato C. Rotta

IO DE JANEIRO - Entrato a sostituire Poel Vecchio che non aveva ancora compiuto i sedici anni, Pelè trovò modo di ergersi subito a protagonista segnando nell'occasione il primo dei gol della sua carriera. La data storica è 7 settembre 1956 e per Edson Arantes do Nascimento, che è nato il 23 ottobre 1940, cominciava il grande sogno. Ma cominciava anche un'espoca che ha sogno. Ma cominciava anche un'epoca che ha interessato tutto quanto il calcio e che non si è ancora conclusa: l'epoca di Pelè.

L'ANTEFATTO - Edson Arantes do Nasci-mento detto Pelè era giunto al Santos nel giugno dello stesso anno come molto semplicemente spiega lui stesso nel suo autobiogra-fico «Eu tricampeao»: «Il primo pallone l'ho calciato giocando nell'Ameriquinha di Bau-rù ». Pelè infatti, dal paese di Tres Coraçoes nello stato di Minas Gerais dove era nato si era stabilito a Baurù nello stato di Sao Paulo nel 1943 quando non aveva che tre anni, al seguito del padre Joao Ramos do Nascimento - calcisticamente « Dondinho » aveva firmato un contratto col Baurù.

Un giorno — continua Pelè — venne a Bau-rù il tecnico Tim (Elba da Pa-

dua detto "Tim", uno dei più grandi giocatori brasiliani ed ancor oggi, sessantenne, tecnico di fama n.d.r) allora allenatore del Bangu per portarmi con lui a Rio de Janeiro. Mia madre non ne volle sapere. Rimasi così a Baurù giocando prima nel Radium e poi nel Noroestino. Chi invece riuscì nel suo intento fu Waldemar de Brito, uno dei più prestigiosi giocatori paulisti degli anni Venti e Trenta detto per il suo stile bailarino ma che non ebbe fortuna come tecnico ed in quel periodo era impiegato dal Ŝantos come osservatore. Mio padre aveva piena fiducia in lui e Waldemar riuscì anche a convincere mia madre. Introdotto nell'ambiente del Santos, nessuno mi chiamava Pelè, un nome che mi era stato affibbiato senza ragioni precise, ma per tutti ero Gaso-lina. Loro, gli assi celebri Jair da Rosa Pinto, Zito, Hélvio, Ra-

miro, Formiga quando avevano bisogno di sigarette e di bevande mandavano sempre me, Ga-

La squadra, che il 5 giugno aveva licenziato il tecnico italiano Giuseppe Ottina ed assunto Luis Alonso Perez detto «Lula» che si stava affermando nella Portuguesa, aveva quindi vinto con pieno merito il campionato paulista 1956 col seguente bilancio: 26 incontri, 19 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte, 71 reti attive e 39 passive. Questa era la formazione: Manga; Helvio, Feijo; Ramiro Formiga, Zito (Urubatao); Alfre dino (Tite), Vasconcelos (Negri), Del Vecchio, Alvaro, Pepe. Certamente uno squadrone con Helvio, Formiga, Alvaro, Tite, Vasconcelos, Zito e Formiga in nazionale e nella « Selezione paulista » e con Del Vecchio (che in





successivo in occasione del Sud-americano 1956 a Montevideo) cannoniere del campionato paulista con 23 reti realizzate e con lo stesso tecnico « Lula » nominato in coppia con Aimoré Moreira (Palmeiras) alla direzione tecnica della seleçao paulista.

Nel 1956 poi il Santos, per di-fendere il titolo paulista (che bisserà autorevolmente) si rafforza sensibilmente prendendo dal Palmeiras un asso come Jair da Rosa Pinto, uno dei più grandi gio-catori brasiliani di tutti i tempi.

Per gli amanti delle statistiche diciamo inoltre che il Santos, fondato il 14 aprile 1912 e che aveva vinto il primo titolo pauli-sta nel 1935, sino all'avvento di Pelè aveva disputato 1150 incontri con 775 vittorie, 114 pareggi e

SANTOS

siliani festa nazionale (si festeg-gia infatti l'anniversario della proclamazione dell'indipendenza, 7-9-1822) e ovunque, da ormai lungo tempo, in tutto l'immenso paese si svolgono incontri di calcio amichevoli per ricordare l'avvenimento e come è lodevole consuetudine brasiliana ancor oggi in auge (« meglio un incontro di calcio che noiose cerimonie ») le partite sono tutte a « portoes abertos » « portoni aperti » quin-

di gratis...
Per il 7 settembre 1956 la Prefettura di Sao André, città dello Stato di San Paulo, ha fatto un colpo davvero grosso: si festeg-gerà l'anniversario addirittura con la venuta del Santos che nel piccolo stadio affronterà la squadra della città che pomposamen-

e che soltanto nel secondo tempo, in mezzo a tanti campioni, utilizzerà un ragazzino negro chiamato «Gasolina» e che, in tal modo, esordirà in prima squadra più tranquillamente lontano

dal critico pubblico di casa.

Intanto, mentre le squadre stanno per entrare in campo (ci sono 20.000 spettatori) un solerte funzionario della «Liga de Sao André », Nelson Cerchiari, va negli spogliatoi delle due squadre per chiedere le formazioni e questo perché alla fine dell'incontro dovrà compilare e consegnare alla « Liga » una « sumula » del gioco con formazioni, risultato, marcatori.

Le squadre sceendono in cam-po alle 15, l'arbitro è il signor Abilio Ramos che fa subito iniziare

> Ecco un documento « storico »: il tabellino

> che Nelson Cerchiari compilò

in occasione di Santos-Corinthias, prima partita

ufficiale di Pelè. Come si vede, oltre alle formazioni, sono indicati anche i minuti dei gol e, per quelli di Alvaro, Wilman e Jair,

anche il modo con cui sono stati ottenuti. Si può anche notare che

Pelé entrò in campo al posto di Del Vecchio che aveva segnato due gol e a sua volta ne realizzò uno al 34' del

secondo tempo. Come è indicato in questa

annotazione, la partita -

ingresso libero fu patrocinata dalla Segreteria di Educazione

e Cultura di Sao Andrè

Jogo entre O SANTOS FOOTBOL CORNTHIANS F.C DE STO. ANDRE

Chaufa
Helvis depois Casan
Than (depois Casan
Ranipo (Hepois Fioti)
Visulatus Teifi)
Calpadilla Lapo (depois Raimundinho)

Outouicho (depois Daluan)
Buppe (depois Manio)
Cliedo (depois tati)
Mendes coamit librus F.o. de Santo andre (abdul siagelo) odu Wilman

Cità (depois Odilia)

Done an 30 ms alpadiules
ans 30 ms alexano (de cabers)
as 14 ms alexano (de cabers)

Toursed

500 - 6013 um Pele Vecchio

6x1 - 0x134 um Wilman (de calserp)

6x1 - 0x144 um Wilman (de calserp)

741 - 00144 um JAjA, (de falto form do circa)

te si chiama « Corinthias Futebol Clube » (naturalmente... « de Sao André »).

Il presidentissimo Atié Couri (recordman dei presidenti, con venticinque anni di presidenza, 1945-1970 alla guida del Santos), ex portiere santista degli Anni Venti, ha promesso che il suo club porterà tutti i nazionali il gioco. Il Santos schiera: Manga; Helvio, Ivàn; Ramiro, Urubatao, Zito; Alfredinho, Alvaro, Del Vecchio, Jair, Tite mentre il Corinthias Sao Andrè presenta: Antoninho; Bugre, Chicao; Mendes Zito (omonimo del corticte) des, Zito (omonimo del santista), Tonico; Wilmar, Chica, Teleco, Rubens, Dore.

261 sconfitte. Nel 1956, il Santos di Lula era quindi una delle più forti squadre del Brasile assieme alla « paulista » Corinthias di Osvaldo Brandao ed alle « cariocas » Flamengo di Fleitas Solich e Vasco de Gama di Martim Francisco...

QUEL GIORNO DI SETTEM-BRE - Il 7 settembre è per i bra-

### PELE' vent'anni dopo

Sulla panchina santista, assie-me al tecnico Lula, sono: Cassio, Fioti, Feijò, Raimundinho e, con il secchio delle bevande, Pelè, mentre sulla panchina corinthiana, assieme al tecnico Santos siedono: Mario, Dati, Odilio ed il portiere di riserva Zaluar.

Alla fine del primo tempo il Santos, nettamente superiore, conduce per 40 con le reti di Al-fredinho, Del Vecchio, Alvaro, di

nuovo Alfredinho.

Nel secondo tempo, le sostituzioni previste: il Corinthias manda in campo Mario, Dati e Odilio mentre il portiere Antoninho, all'ultimo momento, evidentemente bruciato dalle quattro reti incassate, preferisce non scendere in campo e passa i guanti al collega di riserva **Josè Zaluar**. Questi, che è nato a Proprià (Sergipea) il 16 marzo 1926, ha ormai più di trent'anni, sta inesorabilmente ingrassando, è decisamente alla fine della carriera (sarà proprio questo il suo ultimo incontro!), una carriera dignitosa che lo ha visto anche campione bahiano nel 1959 alla guardia della porta del Bahia dopo aver fatto anche parte, per 12 volte, delle « seleçao sergipana » (Stado di Ser-

Zaluar, scendendo in campo nel secondo tempo, non immagina neppure che sta incrociando il suo destino con quello di colui che diverrà fra poco « O rey » del calcio e che, proprio per questo anche il suo nome, che sarebbe sparito nell'anonimato, resterà invece nella storia del calcio: sarà infatti **Zaluar** il primo portie-re battuto da Pelè al suo vero esordio calcistico...

Il tecnico santista Lula fa entrare Cassio, Feijò, Raimundinho, Fioti mentre Pelè resta di guardia alle aranciate...

Al 15' del secondo tempo, Del Vecchio segna in modo spettacolare fra gli applausi del pubblico e Lula quindi può spiegare, con la dovuta diplomazia (sempre ne-cessaria col bollente Manuel...), al cannoniere che vuol provare il ragazzino nero. Manca mezz'ora alla fine dell'incontro e Pelè entra in campo mentre ne esce Del Vecchio.

Quando ormai mancano soltanto undici minuti alla fine, un lunghissimo lancio di Jair pesca Pelè ai limiti dell'area avversaria. « Gasolina », che sta ormai divenendo e per sempre **Pelè** frega i difensori avversari, avanza e fa passare la palla fra le gambe di **Zaluar**: è la prima rete di una caria che diverrà lunchiscima

serie che diverrà lunghissima...
Ancora qualche battuta: Wilmar segna la rete dell'onore per la squadra di casa mentre ad un minuto dalla fine Jair mette a segno su punizione la settima re-32 te: Santos batte Corinthias Sao André 7-1. Nelson Cerchiari finisce di compilare la « sumula » e corre a consegnarla alla « Liga ».

ZALUAR »: GOLEIRO N. 1 Tutti i partecipanti a quello sto-rico incontro di venti anni or so-

Ai vent'anni di attività di Pelè che cosa oppone il calcio italiano? Anche noi abbiamo campioni « di lungo corso », pregiatissimi e di « alto invecchiamento »: il migliore ha giocato 23 anni e nessuno lo dimentica

# Very **Old Superior** Piola

ua maestà « O Rey » celebra il suo ventennale calcistico. 20 anni di calcio giocato ad alto, altissimo livello, sui più gran-di prosceni del mondo, gli hanno dato gloria, fama, ricchezza.

Vent'anni di trincea calcistica sono molti. Tanti da non credere. Eppure Pelé celebrato, osannato, incensato, arricchito da migliaia e migliaia di fans non è il più longevo dei campioni. Il suo nome sicuramente scolpito a caratteri d'oro negli annali, passerà alla leggenda del calcio, ma i suoi venti anni di gloria non costituiscono un primato. Altri campioni hanno avuto vita calcistica più lunga. Potremmo citare il gigantesco portiere russo Jascin, l'uomo dalle mani più lunghe del mondo, primattore sino alla soglia dei 40 anni, ricordare l'incredibile Mortensen l'ala inglese che in un memorabile pomeriggio torinese, esattamente il 18 maggio 1948, prima fece perdere la tramontana al suo diretto avversario, lo smarrito Eliani, poi realizzò un gol storico andando ad infilare la porta con un tiro di potenza e precisione da posizione pressoché impossibile, fatto poi baronetto dalla regina d'Inghilterra, e che alla rispettabile età di 46 anni giocava ancora in una squadra di terza categoria.

Ma non è necessario andare oltre confine per trovare celebrati campioni di calcio che vantino un' anzianità di servizio in prima fila, superiore a quella del bravo, bravissimo Pelé. Tra i campioni di casa nostra c'è un certo Silvio Piola che è rimasto sulla breccia qualche cosa come 23 anni. Nato a Robbio Iomellina nel 1913, nel campionato 1930-'31, giocando per quel Pro Vercelli dove un anno prima aveva fatto Il suo esordio un altro campione destinato ad avere lunga e lumino-sa vita calcistica, Pietro Ferraris, meglio noto come Ferraris secondo, fece subito vedere di che pasta fosse cementata quella sua longilinea, apparentemente esile figura di atleta. 13 gol e l'anno successivo 12 e poi 10, 15 fino a quel famoso triennio 1934-'37 nel corso del quale mise a segno, nelle sole gare di campionato, 61 gol che tuttavia gli consentirono di vincere solo nel campionato 1936-'37 la classifica cannonieri.

Silvio Piola, dopo essere stato al-la Lazio per dieci anni (dal '35 al '45) per poi andare alla Juventus dove però rimase solo 2 anni, Nel 1947 passò al Novara. I grandi tec-



Ecco una delle ultime immagini di Piola giocatore: dicembre 1953, con la maglia del Novara, è opposto all'Inter del giovanissimo Ghezzi. Piola chiuse la sua attività in maglia azzurra il 18 maggio 1952, a Firenze, con lo « storico » pareggio di Italia-Inghilterra (1-1). Aveva trentanove anni

nici lo avevano giudicato spento, esaurito. La sua ...agonia calcistica doveva durare 7 anni durante i quali trovò modo di mettere a segno altre 70 reti che portarono il suo bottino totale in gare ufficiali di cam-pionato a 290, limite mai raggiunto da nessun calciatore italiano. Piola mise le scarpe al chiodo dopo aver giocato, il 7 marzo 1954 a Novara contro l'Atalanta. Vinse la sua squadra per 4 a 0, ma l'anziano campione non segnò. L'ultima sua rete in campionato porta la data 7 febbraio 1954. Il Novara ospitava una delle squadre più forti del campionato: il Milan. Nella squadra rossonera al-



Ecco Pelé edizione USA: gli anni passano e l'adipe si accumula. Il fuoriclasse brasiliano, però, è sempre inimitabile come, d'altra parte, il suo stile di gioco

no hanno ormai logicamente chiuso l'attività di calciatori al-l'infuori di Pelè che, negli Stati Uniti, insegue tenacemente il prestigioso record del primo «rey» del calcio brasiliano, Artur Friedenreich, l'uomo dalle 1329 reti.

Alcuni di essi come i santisti Alfredinho, Zito, Jair da Rosa Pinto, Del Vecchio svolgono con alterna fortuna la professione di tecnici mentre una brutta fine l'ha fatta il tecnico Luis Alonso Perez detto «Lula» che, dopo tredici anni di Santos (1954-1967) con le conquiste più prestigiose in casa ed all'estero, è morto a San Paulo, dimenticato da tutti, disoccupato ed in piena miseria nel dicembre del 1972. Zaluar invece, ormai passato alla storia calcistica brasiliana come « goleiro N. 1 » (mentre ad esempio Norberto Andrada del Vasco de Gama al quale il 19 novembre 1969 **Pelè** fece il suo millesimo gol è divenuto per tutti « goleiro N. 1000) vive tranquillamente an-cora a Sao André: pur essendo « sergipano », e quindi uomo del



lora giocavano fior di camploni: dal portiere Buffon agli interni Soerensen e Liedholm, agli attaccanti Nordahl e Frignani (gli stranieri avevano libera entrata). Andarono in vantaggio gli ospiti con una rete del mediano **Bergamaschi**. Rimise le cose a posto l'anziano **Piola** con un'au-

#### I LONGEVI DELLA SERIE A

| GIOCATORE         | Data di | Carriera | in A             | Anni di  | Presenze | Gol |
|-------------------|---------|----------|------------------|----------|----------|-----|
|                   | nascita | Esordio  | Fine             | carriera | In A     |     |
| PIOLA Silvio      | 29-9-13 | 1930/31  | 53/54            | 23       | 566      | 290 |
| FERRARIS Pietro   | 15-3-12 | 28/29    | 49/50            | 21       | 504      | 148 |
| CERA Luigi        | 25-2-41 | 57/58    | in at-<br>tività | 19       | 329      | 4   |
| AMADEI Amedeo     | 26-7-21 | 37/38    | 55/56            | 19       | 457      | 188 |
| BURGNICH Tarcisio | 25-4-39 | 58/59    | in at-<br>tività | 18       | 470      | 6   |
| RIVERA Gianni     | 18-8-43 | 58/59    | in at-<br>tività | 18       | 457      | 117 |
| ALBERTOSI Enrico  | 2-11-39 | 58/59    | in at-<br>tività | 18       | 422      |     |
| ALTAFINI José     | 24-7-38 | 58/59    | 75/76            | 18       | 459      | 216 |

tentica prodezza. L'ala Savioni sgusciò via sulla sinistra e giunto a fondo campo fece spiovere il pallone al centro dell'area di rigore avversaria. La testa di Piola si alzò sopra le altre e fu il gol dell'1 a 1. Quando smise di giocare Piola aveva superato di 4 mesi i 40 anni.

Dicevamo di Pietro Ferraris, la prestigiosa ala che fu della Pro Vercelli, del Napoli, Ambrosiana (allora questo era il nome dell'Inter), del Torino e infine di quel Novara dove Ferraris secondo andò, insieme a Piola, per il suo canto del cigno. Ferraris aveva esordito in serie A nel 1928-'29. Dette l'addio alla massima categoria calcistica nel 1949-'50 dopo aver giocato 504 volte, segnato 148 gol, essere stato campione d'Italia nel 1938, 1940, 1943, 1946, 1947, 1948, ed essere stato campione del mondo nel 1938.

Piola e Ferraris secondo sono i soli due giocatori che abbiano giocato più di 500 volte in gare ufficiali del nostro massimo campionato calcistico. Questo loro prestigioso traguardo è inseguito, per ora, da altri due giocatori: Tarcisio Burgnich (470 presenze) e Gianni Rivera (457). Entrambi giocano in serie A da 18 anni. Hanno esordito nel 1958-'59. Burgnich ha 37 anni, Rivera 33. Rivera giocò la sua prima partita in serie A il 2 giugno 1959. Non aveva ancora compiuto 16 anni. Forse è l'unico giocatore italiano che abbia calcato il proscenio della A quando ancora aveva 15 anni.

Con 18 anni di esperienza in massima categoria troviamo un altro giocatore tuttora in attività: è Enrico Albertosi, portiere del Milan. A 18 anni hanno chiuso Altafini, e Amadei. Amadeo Amadei centravanti, nato nella Roma, poi passato all' Atalanta, di nuovo alla Roma, all'Inter e infine al Napoli, giocò sino al '55-56. Altafini ha smesso con l'ultimo campionato. Prima di venire in Italia aveva militato nella squadra brasiliana del Palmeiras. Ora va a chiudere definitivamente la sua carriera al di là delle Alpi: nella squadra svizzera del Chiasso.

Ma c'è da ricordare un altro giocatore che nella prossima stagione potrà celebrare, come « O Rey » il suo ventennale con il campionato

di serie A. Si tratta di Luigi Cera. Disputò la sua prima partita il 4 maggio 1958 col Verona. E prima di chiudere questa rapida retrospettiva sui longevi del nostro campionato, ricordiamo un'altra figura leggendaria anche se meno nota di quelle sinora citate. Si tratta dello stopper novarese Giovanni Udovicich. Esordi in serie B, col Novara, l'11 febbraio 1958. Da allora 517 partite. Tutte giocate con la stessa squadra. L'Oscar della fedeltà è suo.

o. b.

#### I VETERANI

| 400 PRESENZE    |     |
|-----------------|-----|
| BURGNICH NAPOLI | 470 |
| RIVERA MILAN    | 457 |
| FACCHETTI INTER | 430 |
| ALBERTOSI MILAN | 422 |

#### 300 PRESENZE

| OUO I ILLOUITEL     |     |
|---------------------|-----|
| DE SISTI ROMA       | 399 |
| MAZZOLA INTER       | 389 |
| ZOFF JUVENTUS       | 360 |
| ROSATO GENOA        | 348 |
| LODETTI FOGGIA      | 333 |
| CERA CESENA         | 329 |
| MORINI F. JUVENTUS  | 320 |
| FRUSTALUPI CESENA   | 320 |
| ANQUILLETTI MILAN   | 314 |
| BONINSEGNA JUVENTUS | 308 |
| JULIANO NAPOLI      | 301 |
| CLERICI BOLOGNA     | 300 |
|                     |     |

#### 250 PRESENZE

| 294 |
|-----|
| 286 |
| 274 |
| 267 |
| 25  |
| 25  |
| 25  |
| 25  |
|     |

nord del Brasile, ha preferito rimanere fra i « paulisti » nella città nella quale ha chiuso l'attività di calciatore. Zaluar ha compiuto cinquanta anni, è divenuto corpulento ed ha il tipico aspetto standardizzato del brasiliano cinquantenne tranquillo, amante della meravigliosa birra brasiliana e della tradizionale « feijoada ».

« Per meriti sportivi » la Prefettura di Sao André gli ha dato l'incarico di « fiscal de feira », vigile addetto alla sorveglianza dei mercati della città e ancor oggi, visto che vive praticamente in mezzo alla folla ne ha continuamente l'occasione, parla volentieri della sua « avventura » di venti anni orsono.

« Io potevo parare quel pallone. Ricordo ancora tutto come fosse ieri perché da allora avrò raccontato l'episodio migliaia di volte. Jair fece un lancio lunghissimo. Io vidi arrivare il pallone, dovevo uscire, invece gridai a Mario e Chicao di affrontare quel negretto che stava impossessandosi della palla. Mario fu giocato con un dribbling secco e si sedette. Chicao, forse rabbioso per la figuraccia di Mario, cercò di atterrare il ragazzo che entra-va in area col pallone, ma questi riuscì a schivarlo e si presentò dinanzi a me. Una frazione di secondo e la palla andava in rete passandomi in mezzo alle gambe: era il sesto gol del Santos. Io ero molto triste e deluso per la beffa. In quel preciso momento decidevo di chiudere la carriera (e dovevo ancora prendere un gol da Jair su folha seca proprio alla fine dell'incontro...). Pelè, dopo il gol, rimase fermo, meravigliato di quello che aveva fatto mentre la gente lo appludiva ed i santisti non lo guardavano nemmeno. Io ero tristissimo, mi sentivo preso in giro... Invece poi, quando Pelè divenne famoso, fui sempre più contento di aver proprio io battezzato Pelè alla sua prima partita ed al suo primo gol. Lui è divenuto celebre, ma anch'io sono conosciuto in tutto il Brasile... ».

Renato C. Rotta



Pelè e Pulici ritratti uno a fianco dell'altro in occasione di Italia-USA valida per il Torneo del Bicentenario quando « O' Rey » non bastò per vincere











resta, squadra che non cambia ». O meglio, lo dice il proverbio. La conferma, comunque, viene ancora una volta dall'Inter e guarda caso, tira nuovamente in ballo Lady Renata. Così come è restato il buon Chiappella, altrettanto immutata è rimasta la sua abitudine di intrufolarsi in cose calcistiche. Che volete farci, amici, lei è fatta così, come una buona mamma (si fa per dire), ricca di consigli. E tanto per restare in tema ha consigliato il consorte a cedere il cartellino a Lido Vieri. Per una questione di intuito, dice lei: ha trovato che la signora Bordon è un'adorabile signora all'antica, tanto gentile e tanto educata. Chiacchiere in famiglia, ovviamente, ma dillo oggi e dillo pure domani, Ivanhoe si è convinto che Bordon è molto meglio di Vieri. Il che ci ricorda Bellugi...



#### Vade retro

Il calcio alla rovescia. Ovvero, il « soccer » (nonostante la cura intensiva a suon di dollari) deve registrare il primo smacco. Lo zio Sam — dopo aver fatto l'occhiolino a mezzo mondo (non disdegnando neppure le cariatidi) — adesso deve correre ai ripari: George Best, l'istrionico ex-Manchester United, è tornato all'ovile. Per giocare a cottimo. Chissà poi, perché.



### Faccia di pietra

Fuffo Bernardini, personaggio carismatico del nostro calcio. Da sempre polemico (specie, poi, nella sua coabitazione con Bearzot), ha trovato nell'humor un'efficace valvola. Ma insomma, chi comanda?gli chiedono. E lui: cucul



### Fate l'amore non la guerra

Che le Jeeps fossero tornate di moda, ormai era un fatto scontato. Data quasi un anno, da quando, cioè, furono scoperte dai giovani che le utilizzarono come « dune-buggy » nostrane. Adesso, ultimo anello di una prevedibile catena, ci vengono riproposte le stesse jeeps: la novità sta tutta nella verniciatura. O meglio, nella decorazione senza limiti di soggetto. C'è quella a fiori e quella onirica, quella a scacchi da indossare al pomeriggio e perfino quella per le soirées importanti. Ovvero, tutto fa brodo.

Che Bellugi fosse un estroso, un personaggio-principe nel circo della pedata, lo si era sempre saputo. Dai tempi dell'Inter e delle sue liti furibonde con Lady Renata. A Bologna, comunque, pareva essersi calmato, aver messo da parte certe eccentricità ed essersi incanalato in binari normali. Pareva soltanto, signori, ed ora Happening ne dà la lampante dimostrazione. Che ad essere sinceri, dà un colpo al cerchio ed uno alla botte: il Bellugi che vi mostriamo fa sì sfoggio di un'impensabile collanina modello nuova-frontiera (di quelle per intenderci, che si scambiavano con gli indiani), ma contemporaneamente mette in mostra una tradizionalissima... panciera « modello ragioniere di banca con problemi di peso ». A ben pensarci, comunque, a noi questo stopper nazionale meno frivolo e più « normalizzato » è forse più simpatico. Magari per solidarietà di panciera. Oppure, perché vorremmo avere pure noi il coraggio di portare la sua collana.

### L'innocente

Facciamo doverosa ammenda con Lovati, il bravo (seppur squalificato) general-manager della Lazio. Riconosciuto innocente nel pasticcio Lazio-Cesena, lo è ugualmente nel caso delle bandiere « ombra ». Il Lovati che giorni fa si è trasformato in Sandokan per sfuggire alla finanza non è lui, ma un suo omonimo. Rettifica necesse est!



36





## Racchette ridens

Volenti o nolenti, l'Italia si avvia ormai a consacrare come sport nazionale anche il tennis. Cambia la disciplina, ma sem-

pre gioco di palla è. E' innegabile, tuttavia, che l'e-sercizio della racchetta (peraltro dignitosissimo nella sua pratica) è entrato ultimamente ai margini della cronaca. E' storia dei nostri giorni ed Happening intende visualizzare il tutto con l'aiuto dell'obbiettivo. Senza trucchi e senza inganni. Così, nella foto a sinistra troviamo un'incredibile formazione azzurra con un capitano (Nick Pietrangeli) tirato a lucido, mentre i tennisti (giacca da cerimonia su assurdi pantaloncini corti) paiono tanti cresimandi, in posa per la foto ricordo.

A destra, invece, ci si ricollega all'alzata di scudi delle tenniste di fronte al coraggio di Renée Richards. All'annuncio della sua probabile partecipazione a Forest Hills, son fuggite a gambe levate. Per coerenza, hanno detto. Ma allora, la parità dei sessi proclamata dalla Evert?

FOTO CANDO



Sollier, mon amour

Maristella Greco, 24 anni, capelli castani e occhi verdi. Panorama, almeno, l'avrebbe presenta-tata così. Noi, invece (notoriamente più caldi e passionali) preferiamo presentarla in bikini e dirvi che è libera. Nel senso che non è fidanzata.

« Sono per la libertà totale, non sopporto costrizioni. Mi piace vivere la vita fino in fondo, ma a modo mio ».

Quindi, « l'alter ego » ideale dovrebbe avere le stesse caratteristiche. Sbagliamo?

« Bravo! E sai chi invidio da morire? Sol-lier. Ciao ».

sto i bolidi far da cornice ad attori, alta moda e compagnia bella, adesso è arrivato pure il turno delle sette note.

videntemente vale la candela, almeno sul piano del puro

pecunio. E tanto ba-sta. Nel mondo del-

la canzone (anni

'76) ci sta questo ed altro. Comun-que vada, dei Dik

Dik ne parliamo non fosse altro per

la copertina dell'

ellepì. Stavolta le «ugole d'oro» l'han-

no pensata bella ed

hanno miscelato melodia e Formula

1. Il cocktail che

va per la maggiore

Cosi, dopo aver vi-

questi tempi.

In altri termini, chi finora è andato per sponsor, ha finito per sponsorizzare. Così va il mondo, anche a quattro ruote.



## Giorgio e Francesca

Di Giorgio Ghezzi si diceva leri che era un kamikaze. Oggi, in-vece, lo si definisce un accortis-simo uomo d'affari e il suo « Peccato Venjale » in quel di Peccato Veniale » in quel di Cesenatico è diventato una meta di prestigio. Una specie di pel-legrinaggio obbligatorio. E recen-tissima, la sorpresa: Ghezzi se-nior ha presentato (si fa per dire), la sua perla: sua figlia Francesca, giovane e bellissima.

## L'ultima

In Cile hanno sequestrato un'intera squadra di calcio, rea di aver delu-so i tifosi. Detto fatto, gli «abatini» sono stati liberati dietro pagamen-to dell'intera cifra del premio-partita. E così sia!







## Il muscolo paga doppio

Facciamo un poco di fantascienza. Non troppo, però, dal momento che la matrice del fotomontaggio trova un suo riscontro in una polemica appena conclusa (o per lo meno, si spera) tra Pesaola e

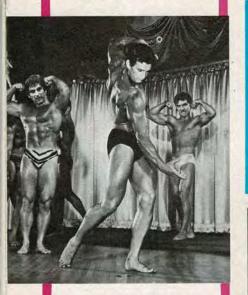

Vinicio. Nuova questa!

La diatriba è andata avanti per diversi giorni e dopo un vivace scambio di confidenze, si è risolta senza vinti né vincitori. All'italiana, insomma. Però, da fonte sicura, sappiamo che nei ritiri si è riscoperta improvvisamente la gioia della fatica, dell'esercizio fisico.

Magari non con i risultati di Rivera, Riva e Capello, ma l'importante è iniziare. I gol, il gioco (e i muscoli) verran-



## A.A.A. Olimpiadi offresi

Non c'è pace per le Olimpiadi. Finite senza infamia e senza lode, le autorità municipali di Montreal si sono poste il problema di cosa fare del mastodontico Villaggio che ha ospitato gli atleti. Per la costruzione si sono spese decine di miliardi ed in una maniera o nell'altra è doveroso un suo riutilizzo. Tra le varie proposte, quella sante: ha suggerito, infatti, di trasferire al Villaggio niente di meno di Jean Drapeu (sindaco di Montreal) è particolarmente interesche le Nazioni Unite. « Qui da noi — dice — l'Onu avrebbe a disposizione attrezzature d'avanguardia e molto più spazio di quanto non ne abbia al Palazzo di vetro di New York ». La proposta pare buona, resta da vedere se la sollecitudine degli interessati è restata la stessa del periodo pre-olimpico.



# Dio salvi lo champagne!

Il principe Carlo d'Inghilterra finalmente è riuscito a farsi prendere sul serio. Dopo maldestri tentativi di imporsi in una qualsiasi disciplina sportiva, ha disputato un incontro di polo contro la squadra dell'esercito. Senza gloria e senza infamia, per la verità, Ultimo interrogativo, lo champagne: alla fine lo stapperà. Evviva!



Conto chiuso per Monzon

«Conto chiuso» per Carlos Monzon, anche se soltanto nella finzione di un film diretto da Stelvio Massi. Per di più, con alle spalle un robusto ingaggio di 150 milioni e la parte d'eroina principale affidata a Susanna Gimenez.

Tutto, quindi, pare aver ripreso ad andare per il verso giusto. Ormai la « guerra fredda » dei generali argentini nei suoi confronti pare essere soltanto un brutto ricordo, mentre prende sempre più corpe la sua intenzione di stabilirsi definitivamente in Italia. Con il pugilato, però,



giura di aver chiuso. Pazienza, Carlos, le vie della boxe sono infinite. Ma soprattutto, le botte finte non fanno niente, quelle vere lasciano il segno. Cerone a parte.

# A che gioco giochiamo?

Sembra una casualità, ma di Mennea si finisce sempre per parlare. Probabilmente perché lui stesso parla tanto. Così oggi, dopo la sua ennesima sparata contro Rossi e Morale, è nuovamente al

centro di una polemica feroce e i-

nutile. Lui accusa e gli altri cadono dalle nuvole. Dire ora chi abbia ragione è faccenda ardua e impossibile. Le repliche si incrociano e le versioni cambiano giornalmente. « Pietruzzo », tuttavia, a sostegno delle sue critiche porta risultati notevoli e le Olimpiadi sono dimenticate. Come dire, lui ragiona con i fatti, gli altri con le parole. il risultato è fantascienza. Almeno per chi ascolta.



Tempi duri, anzi durissimi, per Pierino Prati. Gioca male ed è deconcentrato. Per di più, Liedholm non lo difende per niente e se ne viene fuori con una battuta che la dice lunga sul suo comportamento: « Quel Prati lì, non mi serve neppure nelle giovanili! ». E lui, povera stella, si macera e rimugina sull'ingratitudine umana. I fatti, tuttavia, parlano

a favore del mister: Pierino non segna più dalla partita di campionato con l'Inter. E non lo ha fatto neppure nelle amichevoli dove riescono a segnare tutti, anche le riserve. Il motivo vero, comunque, è un altro: Prati è ancora senza contratto e Anzalone gli ha proposto una riduzione della metà: 50 milioni invece di 100.



NOTIZIARIO HAPPENING
A CURA
di Claudio Sabattini
HA COLLABORATO
(PER TESTI, FOTOGRAFIE,
INTERVISTE, E SEDUTE
PSICOANALITICHE)
I'Anonimo

## Chi dice Palio dice sport

Panezio e Aceto hanno vinto la gara più strampalata del mondo, un minuto e mezzo carico di odî, di passione e di entusiasmi viscerali covati per un anno intero. In questa competizione, niente è vietato e dalle origini lo scopo è solo uno: vincere a tutti i costi. O per lo meno, far perdere la contrada rivale. Del diman, amici, non v'è certezza



## na cosa è certa: col Palio lo sport ritorna alle origini, a manifestazione di astuzia e di forza e 70 mila persone ne sono un avallo più che convincente. Soprattutto, diventano uno spettacolo nello spettacolo. La corsa, aspra e tremenda come lo può essere quando la vittoria è d'obbligo, si brucia nel giro di pochi secondi. Sulla piazza, però, rimangono concretamente gli odi, le passioni e le emozioni di chi si identifica in una contrada, in un fantino, in un cavallo. Nello sport, insomma. O meglio, nel Palio. Ogni cosa è lecita (dalla corruzione alle minacce) e si concretizza

in alleanze furtive, in rapidi sguardi d'intesa o lievi cenni del capo. Il tutto da rivedere al rallentatore, come le emozioni autentiche. Intanto la corsa. La « civet-

ta » ha spiccato nuovamente il volo dopo sedici anni di letargo. Merito di Panezio e merito di Andrea De Gortes (detto Aceto) ventisette Palii e sette vittorie. Il connubio è stato difficile: « maggiorenti » ayversari le hanno tentate tutte, dalla bu-starella (sostanziosissima, non dimentichiamo che nel gioco c'entrano numerose banche), al tentativo di picchiar-lo. La Civetta, però, ha tenuto duro e alle 19,30 del giorno della « Carriera» Acerro è entrato nei canapi della mossa (due funi poste traversalmente lungo la pista) con i suoi colori.

Poi il caval-lo. Pedina fondamentale. oggetto di cure e attenzioni incredibili. Appena conclusa la «tratta», il sorteggio, che li assegna alle contrade che hanno il diritto di correre, diventa intoccabile: buono o brocco che sia, viene 39 accudito. vezzeggiato, preparato e vene-rato (sempre sorvegliato

# I tre giorni della Civetta

Fotoservizio di Piero Casadei



TUTTA RINCORSO CAVALLO

## I tre giorni della Civetta

vista, s'intende) fino al momento dello scontro in piazza. Nei suoi garretti può esserci la possibilità di diventare padroni di Siena per un intero anno, ma anche quella di venir derisi e fatti oggetto di scherzi feroci. Neppur immaginabili altrove. Poi la manifestazione con il suo rituale tradizionale. Filmata, discussa, analizzata resta forse l'unico esempio di un interregno anarchico dove perfino le forze dell'ordine preferiscono tenersi prudentemente estranei. E' il momento dello sfogo, della vendetta, del pareggiamento dei conti. Tornano a galla soprusi di cui non si sanno le cause e il tutto viene condito col furore aggressivo del contraiolo. Poi, con l'illogicità del Palio, alla vigilia (dopo la prova generale) vi è la baldoria dove i





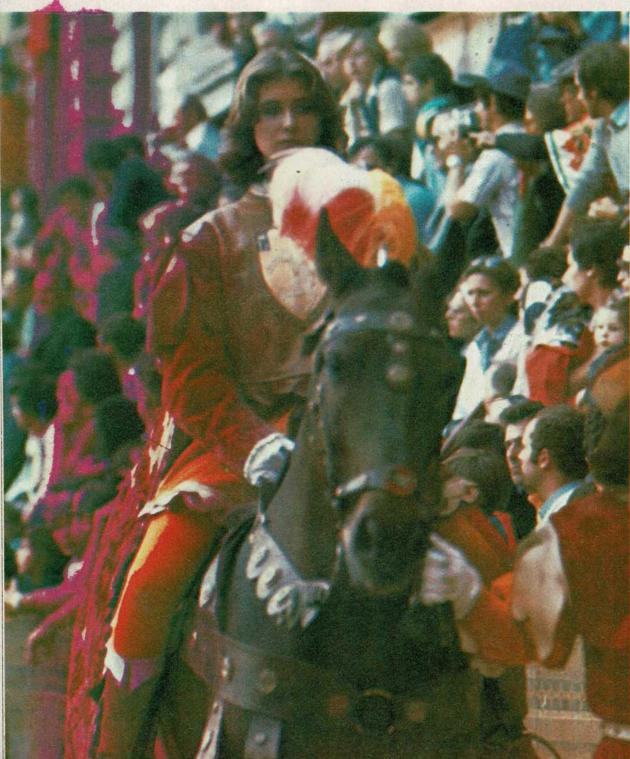

sogni di vittoria si accrescono in un controsenso linguistico di canti nuovi e antichi, di motteggi originali per le contrade nemiche, alla stregua magari dei canti negli stadi.

Infine, la gara vera e propria, su pista durissima di tufo. Fanno la loro comparsa i fantini con le casacche delle contrade (detto per inciso, montano a pelo) armati di un nerbo di bue per offesa e un caschetto di ferro per difesa. E' il momento della ve-





Fotocronaca del Palio (in alto a sinistra), edizione 1976. La gara per i senesi è d'importanza vitale e la caduta del fantino, in questo caso della contrada del Bruco, fa crollare sogni di gloria cullati per un anno intero (a destra, in

alto). Sotto, a sinistra, la gara pur estremamente cattiva nello svolgimento, vien preceduta da ragazze in costume che ne stemprano la durezza nella tradizione. Infine, si entra nel vivo: le speranze si bruciano nell'arco di un minuto (sopra),

i « portoghesi » non mancano (sotto) ed alla fine, il vero protagonista è Panezio (in basso, a destra), intervistato per l'occasione da Paolo Frajese (foto piccola). E da domani si pensa già alla prossima edizione





rità, i giochi sono fatti, le famiglie sono divise, le coppie separate (la fidanzata di contrada diversa, il giorno del Palio ritorna libera) e le amicizie sono merce introvabile. Entrano nei canapi la Tortuca, la Giraffa, il Bruco, l'Istrice, il Nicchio, il Drago, l'Onda, la Selva, il Leocorno e di rincorsa (perché ultima al sorteggio) la Civetta.

All'abbassarsi delle funi e allo sparo del mortaretto, la corsa si snoda con una ferrea e spettacolare logicità: dopo aver assaporato il primato, cadono Tartuca e Bruco e per Panezio e Acerro è la vittoria. Per quest'anno è tutto. Da domani si pensa già alla prossima edizione. Lo sport del Palio ha le sue regole.





Enzo Bearzot ha spiato l'Inghilterra, il più duro avversario dell'Italia sulla strada dei Mondiali. Che impressione ne ha tratto? Prima di chiederlo a lui, ascoltiamo il parere di chi ne conosce meglio pregi e difetti: il tecnico inglese. Don Revie, alla maniera di Churchill, prima della battaglia con l'Italia è molto prudente, non fa proclami vittoriosi anche se spera tanto di diventare baronetto, alla fine dell'avventura, come Alf Ramsey, il suo predecessore. Intanto, pensa al golf e non fa drammi



# Il placido Don

di Carlo Ricono

ONDRA - « E' il momento più critico della mia vita » dice Don Revie, il C. T. inglese, dopo trent'anni trascorsi nel mondo del calcio. Quando il suo predecessore fu chiamato per la prima volta a dirigere la Nazionale nella Coppa del Mondo, sir Alfred Ramsey (allora soltanto « mister » ma non ancora « sir ») promise spavaldamente agli inglesi che l'avrebbe vinta e continuò a ripeterlo fin quando

Hurst realizzò a Wembley nei tempi sup-plementari i due gol della vittoria finale.

A dieci anni di distanza, ed alla sua prima Coppa del Mondo, Don Revie è molto più cauto. C'è in lui qualcosa di Churchill quando dice: « non posso promettere altro che difficili e forse drammatiche battaglie. Non dobbiamo illuderci. Sarà già un'impresa arrivare alle finali. Siamo partiti bene contro la Finlandia, ma una rondine non fa

primavera. Con l'Italia. "it will be a very close thing", la battaglia verrà risolta soltanto di strettissima misura».

Don Revie ha il volto accigliato, amletico. Inutile cercare un pronostico in fondo ai suoi occhi: «Per quanto soddisfacente la vittoria di Nuova York — egli aggiunge — è di scarso valore indicativo. Da par-te nostra sarebbe assolutamente errato sottovalutare l'avversario che dovremo incon-trare nuovamente tra due mesi ».

Revie ammette che la partita fu giocata allo Yankee Stadium in circostanze piuttosto speciali, comunque molto diverse da quelle che egli potrà trovare a Roma all'inizio stagione, è riconosce che impiegando le riserve a Nuova York contro gli azzurri, l'Inghilterra aveva tutto da guadagnare e poco da perdere, il che le consenti di giocare senza nervosismo disponendo di un



Terminata la lezione del « maestro » Don Revie (fotocolor qui a fianco). Channon, Todd e Greenhoff si distendono (sopra) giocando a golf, uno sport in cui il tecnico inglese eccelle e che consiglia a tutti per ottenere il necessario relax prima della partita

« alibi » all'occorrenza, al contrario dell'Italia, la quale si fece prendere dall'ansia non

appena l'incontro cambiò piega.

« All'inizio della ripresa, subito dopo la nostra prima rete, la squadra italiana cominciò ad aver paura di perdere, noi ci rendemmo invece conto che si poteva vincere. Il resto è venuto da sé. Due tempi e due diverse partite, ma come in tutte le guerre è l'ultima battaglia quella che conta » aggiunge.

Il successore del baronetto Ramsey dice di essere rimasto, al suo primo confronto con la nazionale italiana, molto impressionato dalla fluidità iniziale del gioco azzurro e soprattutto dalla spigliatezza offensiva: «Fuori patria il calcio italiano è sovente criticato per il suo eccessivo difensivismo — dice Revie — ma chi, come me, ha visto certi incontri, quello ad esempio dell'inverno scorso a Londra fra il West Ham e la Fiorentina ha potuto notare la praticità e la pericolosità della rapida manovra in contropiede, la potenziale capacità offensiva del gioco italiano. Fu un incontro istruttivo giacché ebbi anche la possibilità di vedere Antognoni contro Brooking. Antognoni vinse allora il duello, ma Brooking non fu il solo a trarre profitto da quell'occasione...», ricorda Don Revie sorridendo.

Pur rifuggendo da pronostici, il C. T. inglese non esclude che la qualificazione possa venir decisa più ad Helsinki ed in Lussemburgo che non a Roma o a Wembley. « Non è affatto improbabile — egli afferma — che il verdetto scaturisca in ultima analisi dalla differenza reti ».

Se con la vittoria di Nuova York gli inglesi hanno acquisito un vantaggio psicologico, il successo di Helsinki per 4-1 sulla Finlandia ha conferito loro un vantaggio concreto. « It will pressurised the italians... « pressurizzerà gli italiani perché dovranno anzittutto superarci a casa loro e vincere poi a Helsinki con tre reti di scarto, un'impresa tutt'altro che facile ».

La vittoria dell'Inghilterra ad Helsinki è la più larga da quando nel 1960 sconfisse il Lussemburgo per 8-0. « Mi è stato riferito che Bearzot ha parlato molto bene dei nostri giocatori, ma non altrettanto del nostro gioco. In un certo senso lo capisco, perché a dire il vero ero piuttosto preoccupato che alla fine di una stagione così lunga per noi la squadra accusasse la fatica. Keegan, per esempio, aveva nelle gambe più di una settantina di incontri. Eppure la squadra ha saputo vincere con largo mar-

#### QUESTI SCONFISSERO L'ITALIA IN USA



Kevin Beattie



Trevor Booking (centrocampista)



Mick Channon (attaccante)



CHI E' REVIE

Considerato il « nemico numero uno » del calcio italiano, Don Revie è nato 48 anni fa e dopo aver giocato da centravanti nel Sunderland e nel Manchester City, ha concluso la sua carriera nel Leeds, prima come giocatore e quindi come manager. Sotto la sua guida, il Leeds ha vinto per due volte campionato e Coppa delle Fiere e una volta Coppa d'Inghilterra e Coppa della Football League. Sei volte nazionale, Revie è stato eletto tre volte

Sposato da 27 anni, ha due figli: Duncan che studia legge a Cambridge e Kim che frequenta la facoltà di musica a Queenswood. Don Revie, da quando ha perso la moglie, vive con la suocera ottantaduenne, con due zie di 80 e 81 anni e con lo zio

Da quando, due anni or sono, Revie è stato nominato D.T. della Nazionale, ha visionato per la rappresentativa maggiore

e l'Under 23, le bellezza di 115 giocatori. Nelle 19 partite che la Nazionale ha dispu-

tato sino ad ora, Revie ha schierato 44 giocatori per questi risultati: 12 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte (Cecoslovacchia e

Scozia in trasferta; Brasile a Los Angeles). 40 i gol segnati; 15 quelli subiti.

« Manager dell'anno ».

Willie ottantasettenne.

Trevor Cherry



Ray Clemence (portiere)



David Clement (difensore)



Gerry Francis (centrocampista)



Kevin Keegan (attaccante)



Roy McFarland (difensore)



Phil Neal (difensore)



Philip Parkes



Stuart Pearson (attaccante)



Peter Shilton (portiere)



Peter Taylor (attaccante)



Phil Thompson (difensore)



Colin Todd (difensore)



43

# Il placido

gine di reti, ma è pur vero che abbiamo giocato soltanto a due terzi della nostra capacità effettiva. Dopo la vacanza estiva quantunque più breve quest'anno, la squadra dovrebbe essere fresca d'energie per almeno i prossimi due o tre mesi, e perciò mi attendo dei netti miglioramenti rispetto a New York. Sarà anche il periodo più im-

portante della mia vita ».

Il periodo più importante Don Revie lo incomincerà l'8 settembre a Wembley con un incontro amichevole con l'Eire (in notevole ascesa dopo il successo del maggio scorso per 2-0 in Polonia) quale rodaggio per le due gare di qualificazione a cui gli in-glesi dovranno far fronte in questa stagione: il 13 ottobre a Wembley per la partita di ritorno con la Finlandia ed il 17 novembre a Roma contro gli azzurri. «Se ce la sbrighiamo con la Finlandia anche a Wembley, andremo a Roma con quattro punti già in tasca. L'Italia dovrà allora avventurarsi all'attacco... ».

Questa disarmante o voluta ingenuità di Don Revie è alquanto sconcertante. Gli chiediamo se s'aspetta una partita molto burrascosa a Roma dopo l'episodio di Nuova York: «La designazione dell'arbitro era ovviamente molto importante — risponde la scelta finale mi pare ottima. Ho visto Klein dirigere due incontri in Messico per la Coppa del Mondo fra cui il nostro con il Brasile a Guadalajara, mi è apparso "first class" ».

Don Revie ha ripreso il lavoro dopo una vacanza di due settimane in Portogallo con la famiglia. Come trascorre le vacanze il C. T. della nazionale inglese? Giocando a golf, possibilmente dal mattino alla sera, sotto il sole e con una leggera brezza marina. E' appunto ciò che ha potuto fare ad Algrave. Più che una passione, il golf è per lui un'ossessione. Il suo più grande idolo è Arnold Palmer. « Cosa avrei dato per poter giocare con lui, almeno una volta » sospira. Gli idoli del calcio, spiega, sono più vulnerabili, più emotivi ed umani perché hanno bisogno dell'aiuto dei compagni di squadra. Il golf è perfezione assoluta. « Almeno una volta m'illudo di poterla raggiungere. Ma continuo ad essere un comune mortale pieno di handicap ».

Don Revie spera in cuor suo di poter anche lui un giorno diventare « sir » come ill suo predecessore. Bisognerà però vincere prima i Mondiali, questa volta fuori casa. Don Revie guarda già lontano. Dopo le tre partite con Eire, Lussemburgo ed Italia nel '76, seguiranno nel '77 l'amichevole con la Olanda del 9 febbraio, l'andata con il Lusamburgo del 20 presentatione del 19 febbraio, l'andata con il Lusamburgo del 20 presentatione del 19 febbraio, l'andata con il Lusamburgo del 20 presentatione del 19 febbraio prima Olanda del 9 febbraio, l'andata con il Lussemburgo del 30 marzo e poi in maggio le tre partite per l'annuale Campionato Interbritannico. E come se le otto partite non bastassero in questa stagione, egli ha già progettato per il giugno prossimo una ambiziosa tournée in Sud America, appunto in vista dei mondiali. Il 12 giugno l'Inghilterra incontrerà infatti l'Argentina ed il 16 l'Uruguay B. Una terza partita verrà probal'Uruguay B. Una terza partita verrà proba-bilmente disputata contro la rappresenta-tiva argentina come preludio al confronto con la Nazionale della nazione organizzatrice delle finali.

Saranno dieci mesi cruciali per Don Revie, come d'altronde per Enzo Bearzot. Chi dei due sopravviverà?

Nel frattempo, Revie ha ottenuto di far sospendere il campionato in occasione del match con l'Italia: e questa è la prima volta che capita. Di solito, infatti, in Inghilterra si gioca tutti i sabati, compresi quelli che precedono gli incontri internazionali, ma a Roma, Don Revie non vuole perdere.

Dopo Danimarca-Italia, che si giocherà a Copenhagen il 22 settembre, gli azzurri affronteranno il 25 all'Olimpico la Jugoslavia reduce dalla finale del Campionato d'Europa e rinnovata nella guida e nella struttura tecnica con una formazione e un allenatore nuovi di zecca

# Jugobaby

I Campionato europeo ha costituito per la Jugoslavia una tappa, un tra-guardo che però non è stato centrato nel modo previsto. Così adesso si è aperta l'era del dopo-europeo, che dovrebbe essere caratterizzata da un rinnovamento sviluppa-

tosi sulla base delle precedenti esperienze. E la partita con l'Italia segnerà proprio il principio di questo nuovo corso del calcio jugoslavo. Innanzi tutto è cambiata la direzione tecnica: le dimissioni di Mladinic sono state accettate dopo che la Federazione gli ha imposto di preparare una minuziosa relazione sulla sua attività e sui risultati

tecnici raggiunti.

A sostituirlo, è stato chiamato Ivan To-plak, allenatore della nazionale giovanile. Il suo mandato è stato per ora limitato all'incontro amichevole con l'Italia (25 settembre) e alla prima partita valida per i mondiali con la Spagna (10 ottobre). Poi si vedrà, anche perché è stato bandito un concorso per vedere quali tecnici sarebbero intenzionati a prendere in mano la patata bollente. Toplak ad ogni modo, pur in pos-sesso di un mandato autunnale, non ha sesso di un mandato autunnale, non ha perso tempo: ha già fatto il giro delle società di serie A per le quali il campionato è appena cominciato e ha espresso molto chiaramente le proprie idee, annunciando un programma che non sembra a breve scadenza. Due i suoi obiettivi principali: rafforzamento della difesa (che è stato il reparto che ha suscitato le maggiori perplessità agli europei), e rinnovamento della nazionale utilizzando il meno possibile i giocatori che si trovano all'estero. catori che si trovano all'estero.

« Utilizzerò i giocatori che sono all'estero - ha detto Toplak in un'intervista - solo se saranno in piena forma atletica. E per questo mi danno più affidamento quelli che giocano in Germania di quelli che sono in Francia ».

Questo significa un siluramento del « grande » Katalinski?

« Credo — ha risposto — che non si deb-ba più contare su di lui. Ma ci sono altri centromediani di valore che possono valida-mente sostituirlo come Rajcovic del Sara-

Contro l'Italia, quindi, è facile che venga provata la inedita coppia centrale Rajcovic-Perusovic. Agli europei, Mladinic mise allo sbaraglio la difesa, perché fece affiancare in mediana Katalinsky da Oblak, un tipico centrocampista, e da Surjak, una veloce se-minunta. Questa volta invaca vi sarà una mipunta. Questa volta, invece, vi sarà una coppia centrale (libero-stopper) e un solo mediano di spola che potrebbe essere Jer-kovic o Dordevic, mentre Surjak sarà spostato in avanti, probabilmente come ala tornante. I due ruoli di interni sono in ballottaggio fra lo stesso Jiercovic, Vukotic e Vladic, mentre le punte verranno scelte fra Zungul, Halilhodzic (che piace molto a To-plak) e Vabec. Una formazione, quindi, tutta autarchica, quella che affronterà gli azzurri e l'incontro per gli slavi non sarà troppo « amichevole », in quanto i selezionati sono intenzionati a dimostrare che questa è la strada giusta da seguire, lasciando all'estero i mercenari.

## Jugoslavia: una fabbrica di allenatori

Tra le prime otto nella Coppa del Mondo 1974, tra le prime quattro nel Campionato d'Europa 1976, la Nazionale della Jugoslavia si mantiene costantemente presente ai vertici del calcio internazionale e all'altezza del suo più glorioso passato. Un passato nel quale vi figura l'alloro olimpico colto a Roma nel '60 dopo essere stata finalista nel 1948, 1952 e 1956; il quar-to posto alla Rimet 1962; i secondi nel Campionato Euro-peo del 1960 dietro l'Unione Sovietica e del 1968 dietro l' Italia a Roma.

A livello di squadre di club, il calcio jugoslavo ha riportato la Coppa delle Fiere 1967 con la Dinamo di Zagabria (già finalista l'anno prima) ed è stato finalista della Coppa dei Campioni 1966 col Parti-zan di Belgrado.

Petar Radenkovic è stato il miglior portiere del campionato tedesco dal 1960 al '67; Velibor Vasovic era il libero e capitano dell'Ajax nella sua prima finale di Coppa dei Campioni contro Il Milan. Anche oggi, alcuni jugoslavi pri-meggiano nei campionati dove militano: Katalinski e Curkovic sono elementi insostituibili di Nizza e Saint Etienne, le due migliori formazioni francesi; katic punta di diamante dello Zurigo, è il miglior cannoniere del campio-nato svizzero; Oblak, il cervello dello Schalke 04 di Gelsenkirken; Ramljak è del Feyenoord un insuperabile di-

I migliori giocatori espressi dal calcio jugoslavo sono stati Vladimir Beara, per- 60 volte portiere della Nazionale e miglior numero uno d' Europa negli anni attorno al 1955; Bernard Vukas, spettacolare attaccante più volte selezionato per la rappresentativa europea e militante, senza eccessiva fortuna, per alcune stagioni nel Bologna: Dragoslav Sekularac, geniale interno sinistro proclamato miglior giocatore della Rimet 1962. Più ancora che di giocatori, però, il calcio jugo-

slavo è esportatore di tecnici di successo: Milan Miljanic, tecnico della Nazionale agli ultimi mondiali, è da due sta-gioni alla guida del Real Madrid e ha già vinto due campionati e una coppa; Zlato Cajkovski dirige da tre stagioni il Colonia dopo aver condotto il Bayern; Branko Zebec, lui pure ex tecnico del Bayern, guida l'Eintracht Braunschweig, squadra rivelazione dell'ultimo campionato tedesco; Ivica Horvat lavora nel Rot-Weiss di Essen, 1 Divisione tedesca; Vlatko Markovic cerca di portare il Nizza alla conquista del titolo francese; Vujadin Boskov, giocatore della Sampdoria per una stagione, ha diretto il Den Haag vincitore della Coppa d'Olanda nel 1975. Così tanti altri, anche fuori dall'Europa. Agli ultimi mondiali, oltre a Miljanic altri due tecnici jugoslavi guidavano formazioni partecipanti alla fase finale: Blagoje Vidinic dalla panchina dello Zaire e Rale Rasic da quella dell'Australia.

Carlo Ricono

Quella che doveva essere la manifestazione più importante per l'Argentina, ben difficilmente si farà: il caos e la disorganizzazione, infatti, hanno ormai fatto saltare i Mondiali del '78. E così, una volta di più, sarà lo sport a pagare. Da quando Isabelita è stata esiliata, tutto si è fermato. O è andato avanti nel modo sbagliato che è ancor peggio. Chi prenderà il posto dell'Argentina?

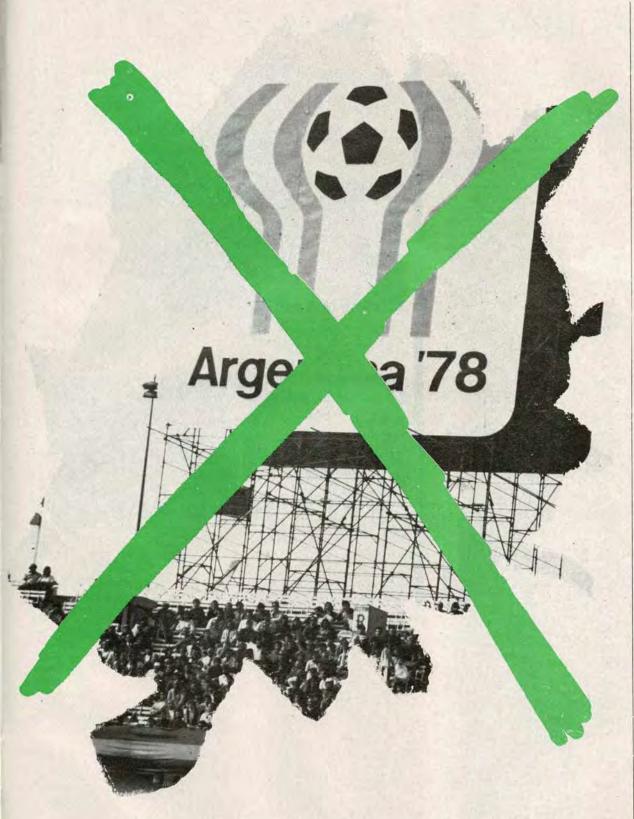

# **ARGENTINA**

# Perchè il Mondiale non si farà

a mattina del 19 agosto una raffica di mitra abbatte va alla periferia di Buenos Aires Omar Carlos Actis, generale, componente della Giunta militare che governa l'Argentina. Omar Carlos Actis, detto anche il « grande autarchico », si preparava ad annunciare in una conferenza stampa il suo programma per i Mondiali di calcio 1978, af-fidati com'è noto all'Argentina. Sul marciapiede d'una strada di Wilde, il mitra dei montoneros troncava non solo la vita di un gerarca ma anche l'ultima speranza degli argentini di poter o-spitare, fra venti mesi, la grande sagra quadriennale del fotebol. Il grande fallimento dell'organizzazione sportiva del Paese do vrebbe condurre ad una svolta drammatica: il peronismo contava di addormentare le masse, travolte dagli eventi politici ed economici, fornendo loro una manifestazione in grande stile; cacciata Isabelita, la presidentessa nata nei night club e per questo più pratica della vita di quanto non lo fossero gli ufficiali allevati nelle accademie della CIA, anche il Mundial stava per essere ridimensionato.

« Niente spese pazze — tuonava Actis — e i giornalisti se ne stiano buoni: tanto per cominciare, depenniamo questo spreco di pesos per realizzare le tribunestampa nei nuovi stadi ». Le proteste dei giornalisti bairensi con-tro questo generale che aveva fondato un ente apposito (« l'autarquico '78 ») caddero nel vuoto; ci volle una raffica di mitra per cancellare il programma di Actis. Ma intanto, come dicevamo, paesi sudamericani ed Europei (il Brasile, la Spagna e il Benelux) potevano avanzare la loro candidatura all'organizzazione dei Mondiali '78 con qualche speranza. Il Brasile facendo pressioni su Joao Havelange, il presidente della Fifa, brasiliano; gli europei strepitando presso Artemio Fran-chi, presidente dell'Uefa, italiano. A questo punto non resta che at-tendere il risultato del braccio di ferro in corso fra i due orga-nismi calcistici internazionali. Quel chè certo, è che l'Argentina ha perduto il suo « Mundial ». Non solo perché è morto Actis. Un'accurata ricerca ci permette di ricostruire i motivi del grande fallimento, di elencare i tre fondamentali « perché » del forfait argentino: la violenza che sta portando il caos nel Paese; la disorganizzazione in cui è piombata l'organizzazione mundial creata dopo Monaco '74 dai peronisti; l'abbandono dei lavori iniziati da Peron e portati avanti a fatica da Isabelita.

Resta un'ultima considerazione da fare: i generali argentini non molleranno tanto facilmente la preda del Mundial '78. Infatti, per recuperare il terreno perduto, hanno affidato l'ente organiz-zatore dei Mondiali — già curato da Actis — al generale a ripo-so Luis Antonio Merlo, noto maneggione.

## I 3 perchè del forfait di Baires



## LA VIOLENZA

"El deporte está dirigido a formar, por sobre todas las cosas, una buena persona."

JUAN PERON



COMPETENCIAS NACIONALES INFANTILES "EVITA" Y JUVENILES "HOMBRE NUEVO" 1974

BIENESTAR SOCIAL - MINISTERIO DEL PUEBLO SECRETARIA DE ESTADO DE DEPORTES Y TURISMO

Violenza, man-canza di organizzazione, improvvisazione: questi i mali maggiori di cui soffre il calcio argentino. Qui a fianco è riprodotta la pagina di un giornale bonaerense con un servizio sulla par-tita River Plate-Cruzeiro che doveva essere una specie di prova delle capacità organizzative argentine in vista dei Mondiali. Ecco cosa scrive testualmente il giornale: 1) scale e corridoi e-rano pieni di gente che non aveva pagato; 2) gente regolarmente munita di biglietto che non è potuta entrare; 3) non c'era nessuno in grado di accompagnare gli spettatori ai propri po-sti; 4) giornalisti stranieri che non hanno trovato il po-sto; giornalisti argentini pic-chiati dai tifosi; 6) gente den-tro il campo in dispregio a

«Compito principale dello sport è fare l'uomo buono »: queste le parole di Juan Peron che erano state assunte a simbolo del Ministero del Popolo. E nell'orga-nizzazione dei Mondiali del '78, il peronismo vedeva il mezzo migliore per dimostrare la validità delle proprie tesi. Caduta Isabe-lita, però, tutto è ritornato indietro: dove c'era certezza che lo scopo sarebbe stato raggiunto adesso c'è la certezza del contrario. E poi c'è violenza, violenza e ancora violenza. La gente uccide per le strade: tra « Montoneros », « E.R.P. » e « Squadroni della morte », si può dire non passi giorno senza che il sangue scorra. E' stato ucciso il generale Actis, presidente dell'Ente Au-tarchico (uno degli enti organizzatori dei Mondiali) come vendetta per l'assassinio di Manuel Santuccio, capo dell'E.R.P. e, per aumentare il caos e il disordine, gli « Squadroni della Morte » hanno massacrato 48 giovani.

#### LO QUE NO PUEDE SER NUNCA MAS



El miércoles en el estadio de River (como muchas otras veces en otros estadios) hemos desnudado gruesos errores organizativos que nos vuelven a exponer a la crítica internacional. Como la lección no se aprende, nuestra prédica no descansará. Por eso, antes de lanzar huecas recriminaciones cuando alguien dice que "Argentina no puede hacer un mundial", respondámosfe con hechos y ejemplos positivos. Lo que hacer un mundial", respondámosfe con hechos y ejemplos positivos. Lo que en la partida River-Cruzeiro duele más por lo reiterativo. Que basten estos ejemplos:

« ESCALERAS Y PASILLOS LLENOS DE GENTE QUE HA CONSECUIDO ENTRAR AL ESTADIO (¿QUIEN SABE COMO?) PERO NO TIENE UBI-CACIOM.

ENTRAR AL ESTADIO (¿QUIEN SABE COMO?) PERO NO TIENE UBICACION.

• ESPECTADORES QUE HAN ADQUIRIDO SU PLATEA (\$ 200.000 DE
LOS VIEJOS) Y QUE SI LLEGAN
CERCANA A LA HORA DE LA INICIACION DEL PARTIDO (300 MINUTOS, DIGAMOS) DEBEN DE SUFRIR
TODA CLASE DE INCOMODIDADES
PARA ALCANZAR SU UBICACION,
PUES LOS PASILLOS Y LAS ESCALERAS ESTAN ATESTADAS.

• INEXISTENCIA DE ACOMODADORES FACIL MENTE IDENTIFICABLES PARA UBICAR A LOS ESPECTADORES EN SUS LUGARES CORRECTOS.

• PERIODISTAS EXTRANJEROS

• PERIODISTAS EXTRANJEROS
COMO EL COLEGA DEL PUERTO,
DE PARAGUAY) A QUIEN SE LE
DIO UNA GREDENICIA QUE DECIA
"SECTOR PERIODISTA" PERO NINGUN PORTERO NI CONTROL SE
PREOCUPO POR INDICARLE CUAL
RAS SU LUGAR. ADEMAS DE TRATARLO CON MUY POCA CORTESIA.

• PERIODISTAS LOCALES UBICADOS EN PALCOS PEGADOS AL PUBLICO Y OBLIGADOS CON LA HINCHADA BRAVA. UNO DE ELLOS ES-

Esta gente está sentada en una escalera que divide 2 sectores de plateas. Pobre de usted si tiene ubicación en alguno de esos sectores y llega al estadio a



TUVO A PUNTO DE SUFRIR UNA GRAVE AGRESION.

• PARTICULARES DENTRO DEL CAMPO EN CANTIDAD ASOMBROSA.

"NUNCA VI TANTOS EN MI VIDA", NOS CONFESO DON RICARDO ALFIERI CON 40 AROS DE FRECUENTAR CANCHAS DE FUTBOL.

Que el fútbol argentino no repita más estos episedios es nuestro intimo deseos que aprendamos a hacer de cada partido local o internacional un ensayo del Mundial. Que la lección sea aprendida.

## La semana pasada, en una cancha Argentina

Las fotos reflejan parte de los incidentes ocurridos en Rosario luego de completarse el partido entre Central-Huracán, el miércoles pasado. Ese partido había comenzado a jugarse el domingo pero la lluvia obligó a suspenderlo, luego de finalizar el primer tiempo. Ganaba Central 1-0... En los 45 minutos finales el resultado se transformó: ganó Huracán 2-1. Y esto fue parte de lo que pasó.

Todo comenzó cuando Ithurralde no sancionó un penal de Longo a Peña. Se puede admitir que el árbitro cometió un error, jamás se podrá comprender ni justificar la posterior reacción irracional.



Al concluir el juego, Baley recibió un proyectil en su pierna derecha.





La policia dio protección al juez, pero éste se desprendió impre-ristamente de su custodia, penetró entre una lluvia catre una lluvia da piedras y monedas en el tinel. Luego, un grupo pretendió ingresar en el ves-tuario. Lograron derribar la puerta, pero el cuerpo de lanzagases lo



Después corrieron hacia el micro de la delegación de Huracán. Los revoltosos habrían tirado papeles encendidos en su interioden iniciar el drama...



El fuego se apoderó del micro. Cuando apareció la autobomba, tras veinte minutos, el transporte estaba casi totalmente destruido.

No caben ni palabras, ni frases, ni lamentos declamados. Con dolor volvemos a decir lo más triste: ESTO OCURRIO LA SEMA-NA PASADA EN UNA CANCHA ARGENTINA.

Ancora a proposito della violenza che regna su ogni campo argentino, un altro ritaglio di un giornale di Baires. La drammatica sequenza fotografica si riferisce all'incontro tra Rosario Central e Huracan disputato a Rosario, una delle sedi dei Mondiali. Per un rigore non concesso dall'arbitro alla squadra di casa, è scoppiata una mezza rivoluzione con lancio di pietre in campo e aggressioni sugli spalti ai tifosi avversari. Un gruppo di sostenitori del Rosario, a fine partita, è riuscito a penetrare nello stanzino dell'arbitro che fu quasi linciato. Ma il peggio non è qui: è nella ferita per un colpo d'arma da fuoco del portiere dell'Huracan e nell'incendio del pullman dell'Huracan; incendio appiccato quando già i giocatori vi erano entrati con il chiaro intento di tentare una carneficina. Com'è possibile, con un'atmosfera di questo tipo, pensare che l'Argentina possa organizzare i Mondiali? Sarebbe una specie di suicidio collettivo.

#### **POSTAMONDO**

a cura di Rossano Donnini

#### Squadre inglesi

Caro Guerino, vorrei che tu pubblicassi le formazioni delle seguenti squadre: Derby County; Queen's Park Rangers; Ipswich; Arsenal e Belgio. Ti ringrazio.

FABIO CANNAVO' (Catania)

Derby County: Moseley; Thomas, Nisch (Newton); Rioch, McFarland, Todd; Hector (Powell), Gemmill, Lee (Davies), George, James.

Queen's Park Rangers: Parkes; Clement, Gillard; McLintock (Leach), Hollins, Webb; Thomas, Francis, Masson, Bowles, Givens.

Ipswich: Cooper; Burley, Mills; Talbot, Hunter, Beattie; Hamilton

ogni regola.

## I 3 perchè del forfait di Baires



## LA DISORGANIZZAZIONE

Il peronismo voleva che l'orga-nizzazione dei Mondiali fosse una sorta di « casa di vetro » in cui tutti potessero vedere dentro e, per ottenere lo scopo, alla stampa (a fianco) era riconosciuta ogni priorità. D'altro canto, da un'informazione completa e senza misteri, la manifestazione calcistica argentina avrebbe avuto tutto da guadagnare sia sul pia-no sportivo sia su quello, largamente più importante, politico. Cambiato regime, i primi a fare le spese della diversa situazione in cui si è trovata l'Argentina sono stati proprio i giornalisti che i generali oggi al potere conside-rano nella migliore delle ipotesi alla stregua di intrusi e per i quali nulla viene fatto per rendere più semplice e agevole il loro la-voro. Ma tant'è: così vanno le cose nella repubblica sudamericana. E poi, tutto è buono per combattere il peronismo e per cancellarne il ricordo, sia tra le mura domestiche sia all'estero.



Ancora a proposito delle condizioni in cui si trovano a lavorare già ora i giornalisti in Argentina. La pagina che riproduciamo è di un giornale bonaerense ed illumina, meglio di qualunque discorso, la situazione in cui versa la tribuna stampa dello stadio del Boca Juniors, la famosa «bombonera» del quartiere genovese di Buenos Aires.

L'immagine sembra un gioco di ombre cinesi ed invece è la pura e semplice realtà: dietro ad un vero e proprio muro umano ci sono i giornalisti che dovrebbero lavorare. Diciamo dovrebbero perché lavorare, in queste condizioni, è assolutamente impossibile. Dice la dicitura della foto: « Tra un orecchio e una narice, gol del Chino! ». ed in effetti vederci, in una situazione così, è un'impresa assolutamente disperata.

La partita cui si riferisce la foto è Boca Juniors-Quilmes, incontro decisivo per l'aggiudicazione del titolo argentino. Se il Boca vince è il nuovo campione: ma come si fa a sapere chi ha vinto in condizioni del genere? Lo si può chiedere a chi sta davanti oppure si può realizzare una specie di «catena di Sant'Antonio» tra colleghi dividendosi il compito di guardare tutto il campo una porzione a testa.

Il giornale, a questo punto, si chiede: « Cosa diremo ai giornalisti stranieri quando saranno costretti a vedere le partite a pezzettini? ». Ed a proposito di stampa, queste le cifre ufficiali di Monaco: a quei Mondiali furono accreditati 1691 giornalisti, 36 stazioni televisive, 66 stazioni radio, e queste cifre, si sa, aumentano mondiale dopo mondiale. Stando così le cose, come sarebbe stato possibile farli lavorare in Argentina? E inoltre, dove sarebbe stato possibile alloggiarli? All'infuori che a Mar del Plata, infatti, tutte le altre sedi previste per eliminatorie e finali sono assolutamente insufficienti per quanto riguarda ricettività albergiera ed infrastrutture. Ed allora? Allora sino a oggi nessuno ha visto nemmeno un peso di quelli che il Governo aveva promesso a tassi e condizioni agevolate per chi volesse costruire alberghi, ristoranti e tutte le strutture che si rendono necessarie in occasioni del genere.

Quando i Mondiali di Baires erano un fatto certo o quasi, gli
organizzatori misero in circolazione (a fianco) il primo numero
del loro Bollettino ufficiale riservato alla stampa. Tutti i mezzi di
comunicazione vi sono rappresentati: dal giornale alla radio
alla televisione ed anche questa
vignetta possiede, per chi la voglia leggere in una determinata
dimensione, un suo messaggio.
Quelli di Baires avrebbero dovuto essere «i mondiali del secolo».
Invece saranno «i non mondiali»
del secolo. Che tristezza!



## JUGO DE FÚTBOL

mata foto que parece una mancha negra con varfos pedacitos de cancha es absolutamented ne cancha es absolutamented e cancha es apolutamenpaode al partido Rosa, capillmode al partido Rosa (aguilmode al partido Rosa (aguilmode al partido Rosa (aguilmode al partido Rosa)

se la que vimos de noche,
cuando jugaron RocaTurido, cancha españas, goros y handeres del público
parado frente a nuestra cabina implificaciono la vinual hana partido por partidos, por
con y handeres del público
parado frente a nuestra cabina implificaciono la vinual hana partido parados, por
con y handeres del público
parado frente a nuestra cabina implificaciono la vinual hapia, Por abl, entre uza orela y
una narti, Mena alcanaba a
ver algo y cantaba: "Corner.
Lo va a patar Mastraggio.", "Suponiamos que venía el corre en el atre y lo confirmaba
Bartibe: "La pestido uno... Creo
que fina el Tod.", "La ovesifio
público que tapaba los vidicio
de muestra cabina. Y la vec de
Ferreira: "Por gol... Gol de
Chino Benilles. "Vo lo vi...", "Y ex a
cierto
carre una orela y una narir de
los que salation fereizando el

se que a subma relacio de los que se al

se que su su con la puesta de la concarre en el atre, "I e confirma",
"Suponiamos que venía el corferencia el concarrello de la compania de la concer en el atre y lo confirmado

se el carrello de la compania de la con
carrello de



era gol del Chino.. Esto que que relatamos es textual. No tenemos tanta imaginación como en a 
para inventar algo sal. La gente estaba sal aforen, parada geodore los asientos de sua plapasa. Porque delante de ellos que 
abla otros parados sobre el 
mermento. Y todos tenfan que de 
estar parados porque las esparados porque las esporteres de recono —esta que 100 
coltras de accoso —esta que 100 
coltras de accoso —esta que 100 
con parados porque las esporteras de accoso —esta que 100 
con parados porque las esporteras de accoso —esta que 100 
con parados porque las esporteras de accoso —esta que 100 
con parados porque las esporteras de accoso —esta que 100 
con parados porque las es
porteras de accoso —esta que 100 
con parados porque las es
de esta parados porque las esta 
con parados porque las es
porteras de accoso —esta que 100 
con parados porque las estas 
con p

e organizan Copa, del Munestàn totalmente vaciasestè caso etaban totalmentemas de gente. Y como esa nte estaba parada los ceuntes de las plateas —plateas te habían pagado religiosaente- tenina que levantarse e sus asientos para ver el ruido. Estaban en su derecho, no es cierto? Que nosotros, acie nosetras "striviedida" interventia que sus espandas, mon ver mas que sus espandas, mon ver mas que sus espandas, mon en la compania de la compania de la contra del co

#### LA PELOTA QUE ESTA SOLA Y ESPERA



go es una foto-montale de paísaje los jugar el Mundial del 78. En u ar o marcianse con la peiota y las trideas, para estionees, en una canua de marcianse de liver al fondo. Es el centro verdad, como en Alemania 74, i el campo, artes del partido Boca-Quill. 70 o Inglaterra 66... (Foto: Es es El secretic en esta cancha vamos a Fortes)



(Peddelty), Osborne, Johnson, Whymark, Lambert.

Arsenal: Rimmer; Rice, Nelson; Cropley, Mancini, Powling (Kelly); Armstrong, Ball, Stapleton (Radford), Kidd, Brady.

Belgio: Plot (Pfaff); Gerets, Leekens, Van Binst, Martens; Verheyen, Cools, Coeck; Van der Elst (Vander Eycken), Lambert, Van Gool.

#### Quattro Nazionali

Carissimo Guerino, ti sarei molto grato se mi volessi fornire le formazioni delle seguenti Nazionali: Malta, Irlanda del Nord, Islanda, Danimarca. Ti ringrazio e ti saluto.

GIANCARLO LAMPUGNANI (Torino)
Fornire la formazione esatta di
una Nazionale, come sai, è impossibile. Queste sono comunque le più
recenti.

Malta: Gatt; Ciantar, Vella, Darmanin, Holland; Vassallo, Azoppardi, Camilleri; Magro, Xuereb, Aquilina.

Irlanda del Nord: Jennings; Rice, Nicholl, Hunter, O'Kane; Finney, Hamilton, Blair; Spence, McIlory, Jackson.

Islanda: Daggson; Torfasson, Evaldsson, Geirsson, Petrusson; Sigurvinsson, Hilmarsson, Leifsson; Tordarsson, Geirsson, Juliusson.

Danimarca: B. Jensen; T. Hansen, H. M. Jensen, Roentved, Mortensen; B. Nielsen, Bjornmose, Bastrup; Simonsen, H. Jensen, Le Fevre.

#### Tottenham e Kaiserlautern

Cara Postamondo, potresti pubblicare le formazioni-base delle seguenti squadre: Tottenham, Everton,

## I 3 perchè del forfait di Baires



## IL RITARDO **NEI LAVORI**



Una cosa è guardare i plastici ed un'altra è realizzare i campi. Nella foto a sinistra, tutto lo stato maggiore del calcio mondiale, con Franchi e Havelange in testa, guardano ammirati il plastico dello stadio di Buenos Aires in cui erano programmate le finali. Da allora sembra sia passato un secolo ed invece no: solo che è cambiato tutto e, soprat-tutto, è cambiata l'atmosfera. Di ciò sono responsabili i generali che hanno preso il potere di Isabelita Peron.

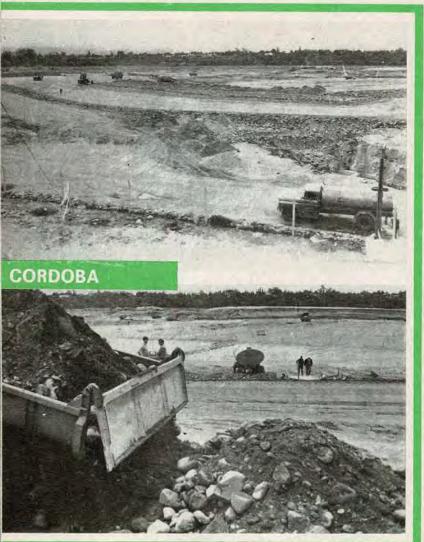

## LOS NUEVE DEL MUNDIAL S' bando el mar la puerta de la reuniciones del M























Oltre che negli stadi dell'area bonaerense - River Plate e Boca Juniors soprattutto — i Mondiali avrebbero dovuto svolgersi in altre tre località: Cordoba, Mendoza e Mar del Plata che avrebbero dovuto essere dotate di impianti nuovi e pienamente funzionali. Il regime peronista si era impegnato in tal senso ed aveva posto mano ai lavori stilando un programma comune che prevedeva, per ogni stadio le seguenti caratteristiche: misura minima del terreno di gioco 115x68 su un'area di 117x70; orientamento verso nord-nord est; pendenza massima del terreno di gioco 0,5 per cento; drenaggio in grado di assorbire 10 millimetri d'acqua in 15 minuti; impianti di irrigazione per annaffiare il campo; fosso perimetrale largo 2 metri e mezzo e profondo 3 metri delimitato da un muro alto 80 centimetri come minimo; distanza minima del campo dal fosso perimetrale 4 metri sulle fasce laterali, 6 metri dalla linea di porta; due panchine (una per squadra) a non meno di 3 metri dalle linee laterali e a non più di 3 metri e mezzo dal centro.

Come si vede, un programma di grandi ambizioni e che avrebbe fornito all'Argentina una dotazione di terreni di gioco degni di un Paese di alta civiltà sportiva. Di questo programma, però, è rimasto ben poco: solo una serie di terreni appena appena sbancati che le foto che proponiamo — e che si riferiscono agli stadi di Cordova, Mendoza e Mar del Plata — mostrano in tutta la loro eloquente evidenza. Chi — per seguire gli ordini che vengono dall'alto - continua a sostenere che il tempo per mettere tutto quanto a posto c'è ancora, evidentemente ha gli occhi foderati di prosciutto: come si può, infatti, sperare di trasformare, nel tempo che ancora resta prima dell'inizio dei Mondiali, questi crateri sterrati in campi adatti ad ospitare il più importante torneo calcistico del mondo? E poi, se anche ciò fosse possibile, avremmo dei terreni adatti allo scopo nella provincia e non a Buenos Aires.

#### POSTAMONDO

Amburgo, Kaiserlautern, Twente? Grazie e cordiali saluti.

ANTONIO PRATO (Catania)

Tottenham: Daines; Naylor, McAl-lister; Pratt, Young, Osgood; Coates. Perryman, Jones, Duncan, Hoddle.

Everton: Lawson (Day); Bernard, Jones; Lyons, McNaught, Buckley; Hamilton, Dobson, Latchford, Telfer,

Twente: Gross; Van Ierssel, Overweg, Drost, Oranen; Van der Vall, Thijssen, A. Mühren; Bos, Jeuring, Pahlplatz.

Amburgo: Kargus; Kaltz, Nogly, Blankenburg, Hidien; Memering, Bjornmose, Zaczyk; Sperlich (Bertl), Reimann, Volkert.

Kaiserslautern: Hellström; Kroth,

Melzer, E. Diehl, Frosch; Meier, Stickel, Riedl; Pirrung, Toppmöller, Sand-

#### Carrellata attorno al mondo

Caro Guerino, visto che nel numero doppio di agosto hai dedicato un piccolo spazio a coloro che richiedevano notizie su formazioni e colori sociali di squadre straniere di calcio, colgo l'occasione per chie-

derti anch'io, da appassionato di curiosità di football estero, quali sono i colori sociali di: Slovan Bratislava, Inter Bratisl., Bohemians di Praga e Spartak di Trnava (Cecoslovacchia), FC Porto, Boavista e Vitoria di Setubal (Portogallo), Omonia, Appel di Nicosia e Paralimni (Cipro), Hibernians (Malta), Dundalk (Irlanda), Jeunesse di Esch-sur-Alzette

MENDOZA



Omar Carlo Actis, il generale assassinato dai Montoneros e messo dalla Giunta militare argentina alla testa dell'« Ente Autarquico Mundial 78-», era un illustre sconosciuto. Militare da tempo in pensione, prima che gli venisse affidato quest'incarico, aveva presieduto l'Ente Petrolifero Argentino e se questo poteva essere titolo di merito a livello economico-industriale, sul piano sportivo non contava assolutamente niente. Di Actis, infatti, nessuno sapeva assolutamente nulla ed anzi, nell'ambiente sportivo di Buenos Aires, era considerato del tutto « out ».

A portare Actis alla più alta carica nell'organizzazione dei Mondiali del '78, aveva forse contribuito anche la dichiarazione rilasciata da René Court dopo che, lo scorso marzo, aveva visitato assieme ai maggiorenni della FIFA la repubblica sudamericana. Nell'occasione, Court aveva detto: «Se si vuole organizzare il Mondiale, bisogna che le cariche dei dirigenti durino nel tempo perché, in caso contrario, si rischia di perdere mesi su mesi senza alcun costrutto ». Ecco quindi che i generali avevano trovato in Actis l'uomo adatto solo che, dopo il suo assassinio da parte dei Montoneros, il lavoro organizzativo è completamente fermo.

Il Governo, oltre tutto, non riesce a garantire la necessaria sicurezza nei confronti dei terroristi che potrebbero approfittare dei Mondiali per abbandonarsi ad azioni di grande risonanza come il rapimento dei più popolari campioni, nè a fare uscire il Paese dalla terribile crisi economica in cui versa.

Appena giunti al potere, infatti, i Generali hanno bloccato le retribuzioni sperando in tal modo di frenare l'ascesa inflazionistica (il peso, in un anno, ha perso l'800 per cento del suo valore!): solo che, così facendo, hanno reso assolutamente impossibile alla stragrande maggioranza degli argentini di trovarsi anche solo pochi spiccioli da spendere per i propri minuti piaceri.

Forse sarebbe stato sufficiente lasciare lavorare questi nove perché il « Mundial » divenisse una realtà operante. Ma non si sa bene per qualli imperscrutabili ragioni, la Giunta militare ha disposto diversamente passando l'incarico all'« Ente Autarquico ».

MAR DEL PLATA

Da quando l'Argentina fu incaricata di organizzare l'edizione '78 dei Mondiali, la realizzazione dei lavori è passata attraverso ben tre commissioni: una — la prima — diretta emanazione del regime pe-

ronista alla cui presidenza era Pedro Eladio Vasquez; una seconda (nella foto a sinistra) diretta da Martin Benito Noel che già aveva fatto parte della prima ed una terza, infine, alla cui testa era il generale Omar Carlo Actis, assassinato dai montoneros il 19 agosto scorso.

Nei primi tre anni della sua attività, la Commissione insediata dal generale Peron era riuscita a fornire al mondo calcistico mondiale un'immagine di fiducia, sia dell'Argentina sia della gente incarica-

ta di organizzare il « Mundial ». I suoi componenti — primo di tutti il capo della Segreteria dello Sport, Pedro Eladio Vasquez — erano persone addentro al mondo calcistico ufficiale e legati da rapporti di amicizia personale con tutti i grandi della Fifa e dell'Uefa. Caduto il regime peronista e arrivati al potere i generali, è cominciato. La opportazione repulisti si i puovi venuti banno cominciato a

ciata l'« operazione repulisti »: i nuovi venuti hanno cominciato a « spulciare » conti e preventivi e come prima cosa hanno scoperto che

Vasquez aveva operato in modo poco pulito: di qui una denuncia all'autorità giudiziaria con conseguente arresto. Rilasciato in libertà provvisoria, Pedro Eladio Vasquez è riuscito a fuggire all'estero

Sostituito il comitato diretto da Vasquez e messo al suo posto quello presieduto da Martin Benito Noel, c'era ugualmente la possibilità di sperare che il « Mundial » divenisse un fatto certo: Noel infatti — un ricco industriale nel ramo alimentare ed ex sportivo mili-

tante — garantiva alla repubblica sudamericana quel minimo di credibilità e di serietà che sono indispensabili in casi come questo.

(forse in Brasile) ed oggi la polizia argentina lo ricerca.

(Lussemburgo) e Akranes (Isl.). Ti saluto e ti ringrazio in anticipo.

GIORGIO AMENGHINI (Biella)

Slovan Bratislava: maglia blu con banda bianca, calzoncini blu, calzettoni blu.

Internacional Bratislava: maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli.

Bohemians Praga: maglia verde, calzoncini bianchi, calzettoni verdi.

Spartak Trnava: maglia a strisce verticali rosso-nere, calzoncini neri, calzettoni rossi.

Porto: maglia a righe verticali bianco-azzurre, calzoncini azzurri, calzettoni bianchi.

Boavista: maglia a scacchi bianconeri, calzoncini neri, calzettoni bianchi

Vitoria Setubal: maglia a righe verticali bianco-verdi, calzoncini ver-

di, calzettoni verdi,

Omonia: maglia bianca con bordi verdi, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi con bordi verdi.

Apoel: maglia gialla con bordi blu, calzoncini blu, calzettoni gialli.

Paralimni: maglia rosso-granata con collo e maniche azzurri, calzoncini bianchi, calzettoni rosso-granata con bordi azzurri.

Hibernians: maglia bianca con bor-

di neri, calzoncini neri, calzettoni bianchi.

Dundalk: maglia bianca, calzoncini neri, calzettoni bianchi con bordi neri.

Jeunesse d'Esch: maglia bianca con bordi neri, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi.

Akranes: maglia arancione con bordi neri, calzoncini neri, calzettoni neri con bordi arancioni.



CALCIOMONDO

Espulsa dalla Federazione Asiatica, la squadra israeliana potrebbe qualificarsi per i Mondiali a punteggio pieno senza aver giocato nemmeno una partita

#### CALENDARIO INTERNAZIONALE

SETTEMBRE: 1 - Amichevole: Danimarca-Francia; 3 - Amichevole: Svezia-Ungheria; Finale Coppa Urss; 4 - Mondiali: Alto Volta-Costa d'Avori;o; 5 Mondiali: Islanda-Belgio: 8 - Mondiali: Norvegia-Svizzera; Islanda-Olanda: Amichevoli: Inghilterra-Eire; Svezia-Ungheria; 11 - Amichevole: Svezia-Ungheria; 15 - Coppe Europee: 1. turno, endata; Juniores: inizio torneo Concacaf a S. Juan di Porto Rico; 16 - Mondiali: Costa d'Avorio-Alto Volta; 17 Mondiali: Panama-Guatemala; 22 Mondiali: Finlandia-Lussemburgo.

## Braccio di ferro per Israele?

on c'è pace per i Mondiali del '78: i fermenti politici che turbano il mondo e che hanno inciso notevolmente sulle ultime edizioni dei Giochi Olimpici, rischiano ora di river-sarsi anche sui Mondiali di calcio. Lo dimostrano due gravis-simi fatti verificatisi nei giorni scorsi. A Kuala Lampur, capitale della Malaysia, nel corso del congresso annuale della Federazione asiatica è stata decisa l'espulsione di Israele dalla stessa Federazione. Una manovra di chiara ispirazione politica, come del resto si deduce dalla stessa motivazione del provvedimento che indica lo stato ebraico come « l' origine di tutti i guai che turbano il calcio asiatico». La richiesta d'espulsione è stata presentata dagli arabi del Kuwait.

Quali ripercussioni potrà avere questa decisione nella fase eli-minatoria dei Mondiali? Israele stato incluso nel Gruppo 2 dell'Asia insieme al Giappone e alle due Coree. Nella riunione svoltasi in aprile a Rio de Janeiro, il tedesco Hermann Neuberger, presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali del '78, aveva dichiarato che tutti i paesi che si rifiuteranno di incontrare Israele negli incontri di qualificazione perderanno i loro punti. Nell'occasione, gli era stato anche chiesto cosa sarebbe successo se la Federazione asiatica non avesse autorizzato i rispettivi paesi ad affrontare Israele. « Questa decisione non ha valore » aveva risposto Neurberger.

Se il Comitato Organizzatore manterrà fede a questi suoi propositi, si potrebbe profilare un braccio di ferro fra la Fifa e l' Asian Football Confederation, conaddirittura il ritiro delle nazioni asiatiche, così come è avvenuto per le Olimpiadi con quelle africane. Ad ogni modo, la Fifa esaminerà la delibera asiatica in ottobre nella riunione di Praga.

Il secondo episodio, dai risvolti di cronaca ben più drammatici e che ha avuto ampio spazio su tui ta la stampa del mondo, è statu quello dell'uccisione del generale Omar Actis, che era stato no ninato dal governo argentino i ca-po dell'organizzazione dei 'lon-50 diali di calcio. E' un ep odio extrasportivo, che però in ca il « clima » che regna attu: mente in Argentina.

Senza tanti peli sulla lingua, così ha scritto « O Diario Popular »: « Alla Fifa la grande deci-sione: Argentina sì o Argentina no? Ormai è chiaro che i papaveri di Zurigo debbono muoversi, recarsi al più presto a Buenos Aires, controllare i lavori sinora fatti e saggiare il clima di quello stato. Vivendo parecchi giorni fra Buenos Aires e Cordoba, che sono i focolai della guerriglia, potranno orientarsi meglio sulla capacità o meno dell'Argentina di continuare a considerarsi la sede dei prossimi mondiali ». E « A Folia de Sao Paulo » ri-

badisce: « Noi abbiamo tifato Argentina. Ma ora tifiamo Brasile. unico paese delle tre Americhe che offra alla Fifa garanzie di ogni genere per un perfetto, re-golare e sereno svolgimento della Coppa ». Come slogan pubblicitario è niente male.

E gli « alti papaveri di Zu-rigo » che ne pensano? Helmuth Kaeser, segretario generale della Fifa, ha dichiarato che la Federazione Internazionale non ha mai avuto a che fare con questo

generale.

« Il rappresentante della Federazione Argentina in seno al Comitato Organizzatore dei Mondia-li del 1978 è il dott. Martin Noel ed è con lui che siamo in contatto. Il gen. Actis, invece, era a capo dell'organizzazione extra-calcistica della man (estazione (teleco-municazioni, cc.), che nulla ha a che vedere on la Fifa. Quindi non c'è da ttendersi alcuna reazione da parte nostra, tanto più che la vi tima non può essere certo sta'a assassinata per motivi calcis ici. L'organizzazione dei Mondia proseguirà regolarmente ». Le preoccupazioni di natura calcisi ca, per gli argentini, ri-guardano l'esodo in massa dei nazi nali. Quest'anno se ne sono and iti in sette, fra cui Brindisi, Kempes e Scotta. La parte del « l'one » l'ha fatta la Spagna che ha ingoiato l'ala Kempes (Valen-(a), il centravanti Hector Scotta Siviglia), il centrocampista e goleador Miguel Brindisi (Las Palmas), il centrocampista Trobbiani (Elche). Il centrocampista Alonso del River Plate è finito all'Olimpique Marsiglia, mentre in Brasile sono andati il centrome-diano Jorge Paolino (Flamengo) e l'ala sinistra Ortiz (Porto Ale-

« Non si può continuare in questo modo - ha dichiarato, deluso, Cesar Menotti, Commissario tecnico della nazionale - se vendiamo i nostri migliori giocatori alle altre squadre, le possibilità della nazionale argentina vengono gravemente compromesse per i Mondiali ». In settembre, intanto, si svolgeranno diversi incontri di qualificazione nei vari gruppi continentali. Solo Sud America e Asia-Oceania hanno concentrato il loro programma tutto nel '77

In Europa fino ad oggi sono stati giocati solo tre partite: nel Gruppo I la Danimarca è andata a vincere a Cipro per 5 a 1; nel Gruppo 6 la Svezia ha battuto la Norvegia 2 a 0; nel Gruppo 2 (quello dell'Italia) l'Inghilterra è passata in Finlandia con un sonante 4 a 1, Il 22 settembre si

giocherà Finlandia-Lussemburgo, il 13 ottobre Inghilterra-Finlandia e il 16 ottobre esordirà l'Italia in Lussemburgo. Poi, il 17 novembre, primo big-match fra Italia e Inghilterra.

L'Africa, dove si procede ad eliminazione diretta per esprimere un solo rappresentante, è stato il primo continente ad iniziare le « ostilità », ma è anche quello in cui si sono registrate le maggiori defezioni, dovute più che altro a ragioni di natura economica.

I «coqs» hanno sotterrato di gol il Borussia ma quel che più conta hanno dimostrato di aver fatto tesoro degli insegnamenti di Kovacs e delle innovazioni regolamentari

## Francia forza nuova in Europa

PARIGI - Un 5-0 è sempre risultato raro, ma lo è ancor di più se a conseguirlo è la Nazionale di un Paese sino a non molto tempo fa sottosviluppato come la Francia contro una formazione come il Borussia di Moenchelgladbach, campione di Germania.

Per l'occasione Michel Hidalgo, un giovane che sta mettendo a frutto il lavoro in profondità svolto per due anni dal rumeno Stefan Kovacs, ha « aperto » ai giovani ed ha immesso nella squadra dei « coqs » un mucchio di ragazzini. Sono tali, infatti, gli attaccanti Rocheteau (22 anni) e Dix (20 anni); il libero Tresor e il regista Larquè, venticinque anni, capitano del Saint Etienne, vicecampione d'Europa

## URSS: a chi va la Nazionale

MOSCA - Anche se ufficialmente le loro dimissioni derivano dal «processo» cui Lobanovski e Bazilievitch sono stati sottoposti dopo la pessima figura fatta dalla nazionale sovietica alle Olimpiadi di Montreal, la ragione vera potrebbe essere una altra e cioè la modifica della regolamentazione del campionato dell'URSS; una modifica che va a tutto vantaggio delle squadre metropolitane come la Dinamo di Mosca e lo Spartak di Leningrado nei confronti della Dinamo di Kiev che i due hanno continuato a dirigere anche quando erano alla guida della nazionale. Che, non dimentichiamolo, altro non era che la Dinamo Kiev con la maglia cambiata.

A mettere sotto accusa Lobanovski e

namo Kiev con la maglia cambiata.

A mettere sotto accusa Lobanovski e
Bazillevitch è stato Andrei Starostin, presidente degli allenatori sovietici il quale
si è detto contrario ad una nazionale formata da atleti di un solo club: di qui le
dimissioni dei due tecnici. A smuovere le
acque, ad ogni modo, era stata la stampa
che aveva definito il terzo posto di Montreal come assolitzamente insufficiare per che aveva definito il terzo posto di Montreal come assolutamente insufficiente per una squadra della forza della nazionale dell'URSS; una squadra — giova ricordario — che i due tecnici dimissionari avevano previsto a uno dei due primi posti.

A questo punto, ci si domanda a chi verrà affidata la nazionale: di nomi, per ora, non se ne fanno anche perché non si vede chi possa succedere al duo di Kiev.

sedici anni dopo il Reims — a li-vello di club e cervellone della formazione che fu dei Kopa e dei Fontaine.

La vittoria della Francia sul Borussia, unita alla sconfitta del Bayern in campionato ed al ridimensionamento di Olanda e Germania Ovest nel Campionato d'Europa per Nazionali indica che qualcosa di nuovo sta nascendo sotto il sole del calcio europeo: e questo qualcosa si chiama livellamento dei valori. Oggi, infatti, non c'è più, a nessun livello, la « squadra vinci tutto » ed il suo posto è stato preso da altre formazioni che possono anche ribaltare il pronostico.

Il rinnovamento del calcio francese è frutto della concomitanza di due scelte: una tecnica effettuata da Roger Herbin per il suo Saint Etienne che ha fornito la bellezza di sei giocatori alla Nazionale ed una federale rappresentata dal « bonus » riconosciuto alle squadre che vincevano con tre o più gol di scarto e che ha fatto si che ogni allenatore curasse maggiormente gli attaccanti. Da quest'anno, il « bonus » è stato abolito ma i suoi risultati cominciano ad essere rac-colti: cinque gol al Borussia non sono molte le squadre che riescono a segnarli!

A questo punto, Hidalgo deve solo continuare sulla strada intrapresa: se vuole arrivare in Argentina deve vincere il proprio girone, un raggruppamento assolutamente «abbordabile» visto che ne fanno par-te Bulgaria e Irlanda del Nord.

Dopo il Borussia, la Francia incontrerà la Danimarca, un avversario, guarda caso, che anche l'Ita-lia affronterà ugualmente in trasferta. E dall'analisi comparativa dei risultati che le due squadre conseguiranno contro lo stesso « sparring partner » sarà anche possibile vedere quali sono le proanche spettive che si offrono a Bernardini e Bearzot di arrivare a Baires.

In Brasile c'è anche un « campionatone » cui partecipano le formazioni che, secondo la Federazione, sono le migliori. E' una specie di supertorneo che dura da settembre a dicembre e che è giunto quest'anno alla sua sesta edizione

# Una tombola a 54 numeri

pionatone » come hanno subito chiamato da queste parti il Campionato « nazionale » del Brasile cui partecipano la bellezza di 54 formazioni, ha preso il via. Al Campionato, organizzato dalla C.B.D., partecipano le squadre che la Federazione sce-glie ed è tale l'importanza che tutti riconoscono a questa mani-festazione che il Ponte Preta do Campinas, dapprima non invitato, aveva deciso addirittura di sciogliersi. E la C.B.D. ha fatto subito macchina indietro...

Il Campionato si concludera alla fine dell'anno e, dato l'alto numero delle squadre partecipanti, sara una vera e propria maratona calcistica unica al mondo che prevede talvolta tre o anche quattro incontri settimanali per varie squadre! Certamente il campionato nazionale « maior do mundo», sia come numero di squadre partecipanti, sia come durezza date le sensibilissime differenze climatiche dell'immenso paese e le distanze (alcune lun-ghissime) da percorrere per le trasferte (Particolare degno di nota: è la Lotteria Esportiva, os-sia il totocalcio brasiliano, che paga le spese di trasferta a tutte le squadre...).

Alla competizione partecipano: Palmeiras, Santos, S. Paulo, Por-tuguesa, Corinthians, Botafogo S.P. Ponte Preta, Guarani (Federazione Paulista); Vasco de Gama, Flamengo, Fluminense, America R. J. Botafogo, Volta Redonda, Americano (Federazione Rio de Janeiro); Cruzeiro, Atletico

Mineiro, America M. Uberada (Federazione Mineira); Internacional, che è il campione nazionale in carica, Gremio, Caxias do Sul (Federazione Rio Grande do Sul); Nautico, Esporte, Santa Cruz (Federazione di Pernambuco); Vitoria, Fluminense B, Bahia (Federazione di Bahia); Coritiba, Atletico Paranaense, Londrina (Federazione del Bahia); drina (Federazione del Paranà); Figueirense, Avai (Federazione Santa Catarina); Cearà, Fortale-za (Federazione di Cearà); Remo, Paissandu (Federazione del Parà); Nacional, Rio Negro (Federazione d'Amazzonia); Goiàs, Goiania (Federazione del Goias); Mixto, Operario (Federazione del Mato Grosso); C.S.A. Brasil (Fe-derazione di Alagoas); Botafogo O.P. Treze (Federazione di Paraiba); America R.N.A.B.C. (Federazione del Piaui); Sampaio Correia (Federazione del Maranhao); Desportiva, Vitoria (Federa-zione di Espirito Santo); Confianca (Federazione di Sergipe). la competizione!

Il campionato nazionale, come nelle cinque edizioni precedenti, è articolato in modo complicato, un vero rompicapo. Si hanno tre fasi ben distinte: « preliminar », « semifinal » e « final ». Ci vorrebbe un libro per spiegare il meccanismo davvero macchinoso mentre in Brasile tutti erano d'accordo per un campionato strutturato all'europea, ma la C.B.D non ne ha proprio voluto sapere. Adesso è sufficiente dire che, per la prima fase, le 54 squadre che per la prima fase, le 54 squadre che con la companya del con la compan dre sono state divise in sei grup-pi e che arriveranno alle finali

ben 18 squadre dopo che le ultime cinque squadre classificate per ogni gruppo avranno la possibilità, incontrandosi fra loro, di qualificarsi nuovamente: insomma una cosa complicatissima.

Il campionato nazionale brasiliano « nasce » nel 1971. Prima vi era stato il « Torneo Rio-Sao Paulo » (1933-1966), riservato, come dice il nome alle squadre della federazione «paulista» e «cario-ca». Poi dal 1967 al 1970 quattro edizioni del «Torneo Roberto Gomes Pedrosa Taca de Prata ». (vincitori: Palmeiras, Santos, Palmeiras, Fluminense) che però non poteva dirsi un vero e proprio campionato nazionale. Inoltre, campionato nazionale. Inoltre, dal 1959 al 1968, sono state disputate 10 edizioni della « Taca Brasil» con questi vincitori: Bahia, Palmeiras, Santos cinque volte consecutive, Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo.

Sino ad oggi sono state disputate cinque edizioni del « Campeo-nato Nacional do Brasil ». Molto importante è anche il titolo di vice-campione perché dà diritto alla partecipazione, assieme alla squadra campione, alla Coppa dei Campioni del Sudamerica, la « Taca Libertadores ».

Renato C. Rotta

#### Le partecipanti di quest'anno

Gruppo 1 Internacional Palmeiras Santos Gremio Caxias do Sul Figuelrense Avai Vitoria (E.S.) Desportiva

Gruppo 2 Cruzeiro Sao Paulo Coritiba Atletico (P.R.) Portuguesa Uberaba Botafogo (S.P.) Londrina Confianca

Gruppo 3 Corinthians Guarani Ponte Preta Cearà Fortaleza Remo Nacional Paissandu

Gruppo 4 Vasco America (R.J.) Americano Atletico (M) Goiàs Goiania Operario Mixto America (M)

Gruppo 5 Fluminense (R.J) Botafogo (R.J) Bahia
Vitoria (Ba)
Fluminense (Ba)
C.S.A.
Brasil
Botafogo (P.B) Trezé

Gruppo 6 Flamengo Volta Redonda Santa Cruz Esporte Nautico A.B.C. America (R.N) Flamengo (PI) Sampaio Correja

#### L'Albo d'oro

1971 (20 squadre)

1. ATLETICO MINEIRO

1972 (26 squadre)

1. PALMEIRAS

1973 (40 squadre)

1. PALMEIRAS

1974 (40 squadre) 1. VASCO DE GAMA

1975 (42 squadre) 1. INTERNACIONAL

L'interno del Flamengo è morto a soli 23 anni

## Il Brasile piange Geraldo



IO DE JANEIRO - I tifosi della Nazionale e del Flamengo sono in lutto e purtroppo, come diremo in seguito, per la seconda volta in pochissimo tempo: è morto « GERALDO » Cleofas Dias Alves, 23 anni, interno della nazionale e della squadra rosso-nera carioca, certo la più idolatrata del Brasile con il suo imponente, pittoresco, tumultuoso seguito fra le masse popolari di colore di Rio. Per questo gli enormi bandieroni rossoneri, che abitualmente sventolano festosi al Maracanà, sono stati issati listati a lutto sui

tetti delle « favelas

Operato alle tonsille, « Geraldo » è stato colto improvvisamente da un collasso e non vi è stato più nulla da fare.

Il giocatore rossonero faceva parte della rosa dei ventidue della « seleçao permanente » di Osvaldo Brandao e aveva esordito in nazionale il 30 settembre dello scorso anno a Belo Horizonte per il campionato sudamericano 1975 quando la Nazionale incappava, contro il Perù, nella unica sconfitta (1-3), sino ad oggi, della gestione di Brandao (17 incontri).

In nazionale. « Geraldo » aveva totalizzato in tutto otto presenze (contro gli azzurri, al Torneo del Bicentenario, nel secondo tempo aveva preso il

posto di Roberto Falçao. La morte spezza così l'ormai celeberrima coppia di interni Geraldo-Zico, vanto del Flamengo e del suo inesauribile vivaio. I due si integravano perfettamente: geniale, guizzante, egoista, spavaldo, supermontato « Zico »,

regolarista, instancabile, altruista, vero polmone « Geraldo ».

Quando, tempo addietro, sembrava che le frontiere calcistiche italiane dovessero riaprirsi, in Brasile tutti davano per scontata la partenza della coppia per l'Italia destinazione Juventus. Un giornale della sera lanciò un titolo che causò quasi una rivolta nella « torcida » flamenguista: «Zico piace all'avvocato, Geraldo a Giampiero ».

Più sopra parlavamo di doppio lutto in pochissimo tempo sia per la Nazionale che per il Flamengo: nel maggio scorso moriva per un incidente 51 stradale Roberto « Batata » Monteiro (Cruzeiro) ala destra della nazionale mentre pochi giorni orsono in Paraguay, si spegneva il paraguayano Franmengo (proprio Geraldo aveva preso il suo posto) e già giocatore dell'Atletico Madrid. cisco Santiago « Reyes » Villaba per molti anni centrocampista del Fla-

Dopo l'esodo di Kempes e C.

## Menotti disperato: non ha più la Nazionale

UENOS AIRES - Il campionato è finito con il trionfo di Boca Juniors guidato dal vecchio e conosciuto DT Juan Carlos Lorenzo e il Ri-Ver Plate piange invece il titolo perduto e la sconfitta patita dal Cruzeiro per la Coppa Libertadores de America, che gli ha tolto il diritto alla finale con una squadra europea

Chi ha maggiori grattacapi è comunque Cesare Menotti, direttore te-cnico della Nazionale argentina che appena finito il campionato, ha visto i suoi migliori partire per l'Europa.

Se ne sono andati, infatti, cinque giocatori che potevano formare il quintetto di attacco forse più famoso del mondo: Scotta, Brindisi, Kempes, Alonso e Ortiz partiti per Las Palmas, Siviglia, Porto Alegre, Marsiglia.

A causa di questo vero e proprio esodo, Menotti non sa più come fare: d'accordo che per frenare l'emorragia di cui sta soffrendo il calcio argentino è stata emanata una legge che vieta la partenza dei giocatori prima del compimento del 28.o anno d'età. Ma questa legge andrà in vigore soltanto il 1.0 gennaio prossimo e da oggi ad allora, potrà perdere ancora molti dei suoi migliori elementi.

L'uomo che Menotti rimpiange maggiormente è comunque Kempes, un ventiduenne che già aveva fatto un Mondiale, una tournée in Europa e che era in grado di segnare anche i gol più difficili. « Un uomo così dice il D.T. - non lo si sostituisce assolutamente: per lui, un posto in squadra lo avrei sempre trovato. Solo che non andava più d'accordo con nessuno del River Plate e per questo lo hanno venduto. Per me, però, era migliore di Rivelino e di Overath. Ma adesso anche lui se n'è andato e con lui - e gli altri - tutta l'esperienza che avevamo accumulato ».

Augusto C. Bonzi

Esperti, dirigenti e sportivi avrebbero messo la mano sul fuoco che Tampa, Cosmos o Dallas avrebbero disputato la finale valevole per l'assegnazione del titolo nazionale e invece le due outsider sono spuntate decise e sotto la volta del Kingdom Stadium di Seattle hanno dato spettacolo avvincente grazie ad un gioco brioso, veloce, senza soste.

Ha vinto il Toronto grazie ad un gol di Eusebio segnando su punizione . Il Minnesota non ha ceduto un sol momento ed ha contrattaccato cercando di bucare la solida difesa canadese, ma senza successo.

Ora il campionato è ufficialmente chiuso anche se qualche squadra manderà alcuni elementi in Inghilterra grazie ad un accordo che consentirà lo scambio di giocatori, specie quelli americani, i quali seguiranno il campionato, allenandosi in seno a compagini di serie A. Il primo a partire sarà il portiere Arnould Mausser del Tampa Bay e altri seguiranno.

Cosa dire di questo campionato appena concluso? Che è stato vario, ricco di contrattempi, punteggiato da situazioni tecniche di indole varia. La folla ha risposto in maniera soddisfacente, tanto che la media è stata di 24 mila spettatori per partita con punte maggiori per Minnesota e Seattle.

Alla partita conclusiva c'erano 26 mila spettatori, ma la colpa — se vogliamo — va addossata alla CBS che ha trasmesso in TV l'incontro in tutti gli USA, per un totale di circa 70 milioni di persone.

Il Toronto è la decima squadra che si laurea campione della NASL

Lino Manocchia

## Supercoppa all'Anderlecht

BRUXELLES - Il 2-1 di Monaco non è bastato al Bayern per vincere la Supercoppa. Nell'incontro di ritorno, infatti, l'Anderlecht ha travolto i campioni d'Europa di Muller imponendosi per 4-1 e aggiudicandosi in tal modo l'ambito trofeo. Al Parco Astrid la squadra di casa, passata in vantaggio con Rensenbrink dopo 20 minuti, al 25' raddoppiava con Vander Elst. Al 10' della ripresa segnava ancora Haan e dopo che al 13' Muller aveva diminuito lo svantaggio, Rensenbrink si ripeteva e fissava il risultato al 35'.

#### I CAMPIONATI DEGLI ALTRI

#### **INGHILTERRA**

Prima divisione

#### Nove in testa

| Birmingham-Liverpo | 100  | 2.   | 1;    | Cov   | entr | y-Le | eds                                                                              |
|--------------------|------|------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4-2; Derby-Manche  | ste  | r U. | 0-0   | ; Ev  | erto | n-As | ton                                                                              |
| Villa 0-2; Ipswid  | :h-l | Quee | n's   | Par   | k F  | lang | ers                                                                              |
| 2-2: Manchester    | U,   | Stok | e 0   | -0;   | New  | cas  | tle-                                                                             |
| Bristol City 0-0;  |      | und  | erlan | d-Ar  | sena | al : | 2-2;                                                                             |
| Tottenham-Middles  | Dro  | ugh  | 0-0   | : W   | est  | Br   | om.                                                                              |
| wich-Norwich 2-0;  |      |      |       | 1-Fei | cest | er   | 0-0.                                                                             |
| CLASSIFICA         | P    | G    | V     | N     | P    | F    | S                                                                                |
| Aston Villa        | 4    | 3    | 2     | 0     | 1    | 6    | 2                                                                                |
| Ipswich            | 4    | 3    | 1     | 2     | 0    | 6    | 4                                                                                |
| Manchester C.      | 4    | 3    | 1     | 2     | 0    | 4    | 2                                                                                |
| Manchester U.      | 4444 | 3    | 1     | 2 2 2 | 0    | 4    | 2                                                                                |
| Newcastle          | 4    | 3    | 1     | 2     | 0    | 4    | 2                                                                                |
| Birmingham         | 4    | 3    | 1     | 2     | 0    | 4    | 3                                                                                |
| Bristol City       | 4    | 3    | 1     | 2     | 0    | 2    | 1                                                                                |
| Liverpool          | 4    | 3    | 2     | 0     | 1    | 3    | 2                                                                                |
| Middlesbrough      | 4    | 3    | 1     | 1     | 0    | 1    | 0                                                                                |
| Everton            | 3    | 3    | 1     | 1     | 1    | 5    | 3                                                                                |
| Arsenal            | 3    | 3    | 1     | 1     | 1    | 5    | 4                                                                                |
| West Bromwich      | 3    | 3 3  | 1     | 1     | 1    | 4    | 3                                                                                |
| Derby              | 3    | 3    | 0     | 3     | 0    | 2    | 2                                                                                |
| Leicester          | 3    | 3    | 0     | 3     | 0    | 2    | 2                                                                                |
| Stoke              | 3    | 3    | 0     | 3     | 0    | 1    | 1                                                                                |
| Sunderland         | 3    | 3    | 0     | 3     | 0    | 2    | 2                                                                                |
| West Ham           | 3    | 3    | 1     | 1     | 1    | 1    | 4                                                                                |
| Coventry           | 2    | 3    | 1     | 0     | 2    | 4    | 5                                                                                |
| Leeds              | 2    | 3    | 0     | 2     | 1    | 4    | 6                                                                                |
| Tottenham          | 1    | 3    | 0     | 1     | 2    | 1    | 22<br>22<br>23<br>31<br>12<br>00<br>33<br>44<br>32<br>22<br>44<br>55<br>66<br>57 |
| Queen's Park R.    | 1    | 3    | 0     | 1     | 2    | 2    | 7                                                                                |
| Norwich            | 0    | 3    | 0     | 0     | 3    | 1    | 6                                                                                |
|                    |      |      |       |       |      |      | 1000                                                                             |

#### Seconda divisione

## Chelsea, poi altre 7

Blackpool-Orient 3-0; Bolton-Millwall 3-1; Bristol Rovers-Oldham 0-0; Burnley-Luton 1-2; Cardiff-Blackburn 2-1; Charlton-Fulham 1-1; Chelsea-Carlisle 2-1; Hull City-Southampton 4-0; Nottingham Forest-Wolverhampton 1-3; Plymouth-Notts County 1-2; Sheffield United-Hereford 1-1.

| ford 1-1 |                                             |                                                                                               |                                                                                                                            | 1-2;                                                                                                                                                                                                | Shef-                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P        | 200                                         |                                                                                               | N                                                                                                                          | р                                                                                                                                                                                                   | F                                                                                                                                | S                                                                                                                                                                                              |
| 5        |                                             |                                                                                               |                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                              |
| 4        |                                             |                                                                                               |                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                              |
| 4        | 3                                           | 2                                                                                             |                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                              |
| 4        | 3                                           | 2                                                                                             |                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                              |
| 4        | 3                                           | 2                                                                                             |                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                              |
| 4        | 3                                           | 1                                                                                             |                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                              |
| 4        | 3                                           | 1                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                              |
| 4        | 3                                           | 2                                                                                             | 0                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                              |
| 3        | 3                                           | 1                                                                                             | 1                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                              |
| 3        | 3                                           | 1                                                                                             | 1                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                              |
| 3        | 2                                           | 1                                                                                             | 1                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                              |
| 3        | 3                                           | 1                                                                                             | 1                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                              |
| 3        | 3                                           | 1                                                                                             | 1                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                              |
| 3        | 3                                           | 1                                                                                             | 1                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                              |
| 2        | 2                                           | 1                                                                                             | 0                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                              |
| 2        | 3                                           | 0                                                                                             | 2                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                | 5 3 4                                                                                                                                                                                          |
| 2        | 3                                           | 0                                                                                             | 2                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                              |
| 2        | 3                                           | 0                                                                                             | 2                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                              |
| 2        | 3                                           | 0                                                                                             | 2                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                              |
| 2        | 3                                           | 1                                                                                             | 0                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 3                                           | 0                                                                                             | 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                              |
| 0        | 3                                           | 0                                                                                             | 0                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                              |
|          | P 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 | P G 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 | Ford 1-1.  P G V  4 3 2  4 3 2  4 3 2  4 3 2  4 3 3 1  4 3 3 1  3 3 1 1  3 3 3 1  3 3 1  2 3 0  2 3 0  2 3 0  2 3 1  1 3 0 | P G V N 5 3 2 1 1 4 3 2 0 0 4 3 2 0 0 4 3 1 2 0 4 3 1 2 0 4 3 1 2 0 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 0 2 2 3 0 2 2 2 3 0 2 2 2 3 1 0 0 1 1 3 0 1 1 | Ford 1-1.  P G V N P 5 3 2 1 0 4 3 2 0 1 4 3 2 0 1 4 3 2 0 1 4 3 2 0 1 4 3 1 2 0 4 3 1 2 0 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 | Ford 1-1.  P G V N P F 5 3 2 1 0 4 4 3 2 0 1 7 4 3 2 0 1 7 4 3 2 0 1 5 4 3 1 2 0 5 4 3 1 2 0 5 4 3 1 2 0 5 4 3 1 2 0 5 4 3 1 2 0 5 4 3 1 2 0 5 5 4 3 3 1 1 1 1 4 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 3 1 1 1 1 |

#### AUSTRIA

### Vienna già in testa

Voeest Linz-Vienna 1-1; Grazer AK-Linzer ASK 3-0; Admira Wacker-SW Innsbruck 2-2; Austria WAC-Sturm Graz 2-0; Austria Salzburg-Rapid Wien 4-2.

| CLASSIFICA      | P | G | V | N | P | F  | S  |
|-----------------|---|---|---|---|---|----|----|
| Vienna          | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7  | 3  |
| SW Innsbruck    | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6  |
| Austra Salzburg | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8  | 5  |
| Austria WAC     | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7  | 6  |
| Voeest Linz     | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7  | 4  |
| Admira Wacker   | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6  | 6  |
| Rapid           | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7  | 8  |
| Grazer AK       | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5  | 8  |
| Linzer ASK      | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8  | 11 |
| Sturm Graz      | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4  | 12 |
|                 |   |   |   |   |   |    |    |

#### **UNGHERIA**

## Goleada dell'Ujpest

Vasas-Videoton 4-2; MTK-Bekescaba 1-1; Dorog-Ferencvaros 0-3; Diosgyoer-Ujpesti Dozsa 2-5; Dunaujvaros-Csepel 4-1; Kaposvar-Tatabanya 2-1; Salgotarjan-Zalaegerszeg 1-0; Raba Eto-Haladas 0-1; Szegeg-Honved 0-1.

| 0-1.          |   |   |       |   |   |    |     |
|---------------|---|---|-------|---|---|----|-----|
| CLASSIFICA    | P | G | V     | N | P | F  | S   |
| Ujpesti Dozsa | 6 | 3 | 3     | 0 | 0 | 12 | 3   |
| Vasas         | 6 | 3 | 3     | 0 | 0 | 11 | 4   |
| Ferencyaros   | 5 | 3 | 2     | 1 | 0 | 6  | 1   |
| Halaas        | 5 | 3 | 2 2 2 | 1 | 0 | 5  | 3   |
| Zalaegersszeg | 4 | 3 | 2     | 0 | 1 | 4  | 2   |
| Kaposvar      | 4 | 3 | 1     | 2 | 0 | 5  | 4   |
| Dunaujvaros   | 3 | 3 | 1     | 1 | 1 | 5  | 5   |
| Szeged        | 3 | 3 | 1     | 1 | 1 | 5  | 5   |
| Ekescsaba     | 3 | 3 | 0     | 3 | 0 | 4  | 4   |
| Honved        | 3 | 3 | 1     | 1 | 1 | 2  |     |
| Videoton      | 2 | 3 | 1     | 0 | 2 | 5  | 3 5 |
| Csepel        | 2 | 3 | 1     | 0 | 2 | 5  |     |
| Tatabanya     | 2 | 3 | 1     | 0 | 2 | 5  | 6   |
| Diosgyoer     | 2 | 3 | 1     | 0 | 2 | 3  | 6   |
| Salgotarjan   | 2 | 3 | 1     | 0 | 2 | 2  | 7   |
| MTK-VM        | 1 | 3 | 0     | 1 | 2 | 3  | 5   |
| Raba Eto      | 1 | 3 | 0     | 1 | 2 | 2  | 6   |
| Dorog         | 0 | 3 | 0     | 0 | 3 | 1  | 9   |

#### SVEZIA

### Avanza il Malmoe

Malmoe-Sundsvall 3-0; Norrkoping-Atvidaberg 1-0; Halmstad-Orgryte 2-1; Elfsborg-AlK 2-0; Hammarby-Landskrona 0-2; Oster-Orebro 2-3.

| Orebro 2-3. |    |    |    |   |    |    |    |  |
|-------------|----|----|----|---|----|----|----|--|
| CLASSIFICA  | P  | G  | V  | N | P  | F  | S  |  |
| Halmstad    | 25 | 18 | 11 | 3 | 4  | 34 | 21 |  |
| Malmoe      | 25 | 18 | 9  | 7 | 2  | 26 | 13 |  |
| Oster       | 24 | 18 | 9  | 6 | 3  | 32 | 22 |  |
| Landskrona  | 21 | 18 | 8  | 5 | 5  | 25 | 24 |  |
| Hammarby    | 20 | 18 | 8  | 4 | 6  | 32 | 18 |  |
| Orebro      | 20 | 18 | 7  | 6 | 5  | 28 | 25 |  |
| Norrkoping  | 19 | 18 | 8  | 3 | 7  | 32 | 28 |  |
| Sundsvall   | 18 | 18 | 7  | 4 | 7  | 34 | 36 |  |
| Kalmar      | 17 | 17 | 6  | 5 | 6  | 25 | 31 |  |
| Djurgarden  | 14 | 17 | 4  | 6 | 7  | 19 | 24 |  |
| AIK         | 14 | 18 | 3  | 8 | 7  | 22 | 28 |  |
| Elfsborg    | 14 | 18 | 4  | 6 | 8  | 25 | 36 |  |
| Atvidaberg  | 12 | 18 | 4  | 4 | 10 | 22 | 27 |  |
| Orgryte     | 7  | 18 | 2  | 3 | 13 | 14 | 36 |  |
|             |    |    |    |   |    |    |    |  |

#### CECOSLOVACCHIA

### Inter macchina da gol

Slavia Praga-Skoda Pizen 2-2; Dukla Praga-ZVL Zilina 2-1; Lokomotiva Kosice-DP Frydek Mistek 2-1; Zbrojovka Brno-Slovan Bratislava 1-0; Jenota Trencin-Spartak Trnava 3-1; Banik Ostrava-Bohemians Praga 1-1; Inter Bratislava-VSS Kosice 4-0; SU Teplice-Sparta Praga 1-0.

| CLASSIFICA        | P | G | V | N | P | F  | S  |
|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|
| Inter Bratislava  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1  |
| Dukla Praga       | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7  | 3  |
| Zbrojovka Brno    | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4  | 3  |
| Lokomotiva K.     | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5  | 4  |
| VSS Kosice        | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5  | 5  |
| Banik Ostrava     | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5  | 3  |
| ZVL Zilina        | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6  | 4  |
| Slavia Praga      | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5  | 4  |
| Jednota Trencin   | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4  | 4  |
| Skoda Pizen       | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3  | 3  |
| SU Teplice        | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3  | 5  |
| Sparta Praga      | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3  | 4  |
| VP Frydek M.      | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3  | 5  |
| Slovan Bratislava | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | A  | 7  |
| Bohemians Praga   | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3  | 6  |
| Spartak Trnava    | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1  | 10 |

#### **NORVEGIA**

## Stop di Lillestroem

Mode-Rosenborg 3-0; Fredrikstaad-Bryne 2-5; Start-Mjoendalen 2-0; Stroemsgodset-Brann 2-4; Vard-Hamarkameratene 1-1; Viking-Lille-

| CLASSIFICA    | P  | G  | V  | N | P | F  | S  |
|---------------|----|----|----|---|---|----|----|
| Lillestroem   | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 13 |
| Mjoendalen    | 20 | 15 | 8  | 4 | 3 | 24 | 15 |
| Hammarkamer.  | 19 | 15 | 7  | 5 | 3 | 28 | 14 |
| Brann         | 17 | 15 | 7  | 5 | 3 | 24 | 19 |
| Viking        | 17 | 15 | 5  | 7 | 3 | 21 | 15 |
| Start         | 14 | 15 | 4  | 6 | 5 | 15 | 15 |
| Stroemsgodset | 14 | 15 | 4  | 6 | 5 | 18 | 28 |
| Bryne         | 13 | 15 | 4  | 5 | 6 | 21 | 26 |
| Rosenborg     | 13 | 15 | 4  | 5 | 6 | 11 | 16 |
| Molde         | 11 | 15 | 4  | 3 | 8 | 19 | 23 |
| Fredrikstad   | 9  | 15 | 2  | 5 | 8 | 17 | 31 |
| Vard          | 8  | 15 | 0  | 8 | 7 | 10 | 23 |
|               |    |    |    |   |   |    |    |

#### FRANCIA

#### Nizza a tutto gas

Nice-Angers 4-1; Reims-Lione 1-1; Bastia-St. Etienne 1-1; Nantes-Troyes 2-1; Bordeaux-Rennes 2-1; Nimes-Nancy 2-2; Lens-Sochaux 2-1; Valenciennes-Marisglia 3-1; Metz-Lilla 3-1; Laval-Paris St. Germain 2-1.

CLASSIFICA: Nice 8 punti; Lyon, Nantes e Bordeaux 6; Bastia, Reims Lens, Nimes 5; Valenciennes, Metz, Sochaux e Troyes 4; St. Etienne e Marseille 3; Paris St. Germain, Angers , Lille, Laval, Nancy e Rennes 2.

#### JUGOSLAVIA

#### Stella Rossa 2 su 2

Olimpija-Sarajevo 2-2; Buducnost-Rijeka 2-0; Radnicki N.-Hajduk 2-2; Zeleznicar-Vojvodina 1-1; Napredak-Zagreb 2-0; Partizan-Velez 2-0; OFK Beograd-Borac 2-1; Celik-Sloboda 1-1; Dinamo-Stella Rossa 0-1.

#### SVIZZERA

#### Basilea supersprint

Zurich-Chenois 2-0; Servette-Grasshoppers 2-1; Young Boys-Lausanne 2-0; Basilea-Winterthur 6-1; St. Gall-Xamax Neuchatel 2-0; Sion-Bellinzona 2-1.

CLASSIFICA: Basilea 6 punti; Servette, Zurigo, St. Gall, Young Boys 5; Sion 4; Losanna 2; Grasshoppers, Chenois, Xamax, Winterthur 1; Bellinzona 0.

#### URSS

## Dynamo Kiew K.O.

Dynamo Tiflis-Ararat 1-1; Dynamo Mosca-Dynamo Minsk 2-0; Lokomotiv-Spartak 1-3; Chernomorets-Dynamo Tbilisi 2-1; Karpary-Dynamo Minsk 2-2; Shakhter-Zarya 0-0; Ararat-Krylya Sovetov 0-0; Dynamo Kiev-Doner 1-3;

| Dnepr 1-3.     |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICA     | P | G | V | N | P | F | S |
| Shakhter       | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Krylya Sovetov | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Zarya          | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ararat         | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dynamo Mosca   | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Torpedo        | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Spartak        | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Karpaty        | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Chernomorets   | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Dnepr          | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Zenith         | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lokomotiv      | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dynamo Tiflis  | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Dynamo Minsk   | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Dynamo Kiev    | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Armata ossa    | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

#### POLONIA

#### Tre in testa

LKS Lodsz-Arka Gdynia 2-0; Odra Opole-Row Rybnik 1-0; Ruch Chorzow-Pogon Szczecin 1-0; Stal Mielec-Gornik Zabrze 2-0; Szombierki Bytom-Legia Varsavia 1-1; Slask Vroclavia-Lodz Widzew 0-0; Wisla Cracovia-GKS Tychy 3-1; Taglebie Sosnowiec-Lech Poznan 2-2.

| CLASSIFICA      | P | G | V | N. | P | F | S |
|-----------------|---|---|---|----|---|---|---|
| Odra Opole      | 5 | 3 | 2 | -1 | 0 | 6 | 2 |
| LKS Lodz        | 5 | 3 | 2 | 1  | 0 | 4 | 1 |
| Zaglebie S.     | 5 | 3 | 2 | 1  | 0 | 4 | 2 |
| Slask Vroclavia | 4 | 3 | 1 | 2  | 0 | 2 | 1 |
| Ruch Chorzow    | 4 | 3 | 2 | 0  | 1 | 4 | 4 |
| Widzew Lodz     | 3 | 3 | 1 | 1  | 0 | 4 | 3 |
| Wisla Cracovia  | 3 | 3 | 1 | 1  | 1 | 4 | 3 |
| Stal Mielec     | 3 | 3 | 1 | 1  | 1 | 4 | 4 |
| Szombierki      | 3 | 3 | 1 | 1  | 1 | 4 | 4 |
| Pogon Szczecin  | 3 | 3 | 1 | 1  | 1 | 3 | 4 |
| Legia Varsavia  | 3 | 3 | - | 1  | 1 | 3 | 5 |
| Gornik Zabrze   | 2 | 3 | 1 | 0  | 2 | 4 | 4 |
| GKS Tychy       | 2 | 3 | 0 | 2  | 1 | 3 | 5 |
| Arka Gdynia     | 2 | 3 | 1 | 0  | 2 | 1 | 3 |
| Lech Poznan     | 1 | 3 | 0 | 1  | 2 | 1 | 3 |
| Row Rybnik      | 0 | 3 | 0 | 0  | 3 | 1 | 4 |

#### OLANDA

### Feijenoord imbattuto

Den Haag-Eindhoven 1-1; Nec Nijmegen-Twente Enschede 4-0; PSV Eindhoven-Sparta Rotterdam 2-0; FC Haarlem-Ajax 2-0; AZ 67-NAC Breda 4-1; De Graafschap-FC VVV Venio 0-1; Roda JC-Utrecht 1-1; Amsterdam-Telstar 1-1; Feijenoord-Go Ahead Eagles 3-1

| Lagies 3-1.      |    |   |   |   |   |       |     |
|------------------|----|---|---|---|---|-------|-----|
| CLASSIFICA       | P  | G | V | N | P | F     | S   |
| Feijenoord       | 6  | 3 | 3 | 0 | 0 | 8     | 3   |
| Roda JC          | 5  | 3 | 2 | 0 | 4 | 4     | - 1 |
| Nec Nijmegen     | 4  | 3 | 2 | 0 | 1 | 11    | 3   |
| FC Haarlem       | 4  | 3 | 2 | 0 | 4 | 7     | 1   |
| PSV Eindhoven    | 4  | 3 | 1 | 2 | 0 | 5     | 3   |
| Ajax             | 4  | 3 | 2 | 0 | 1 | 4     | - 3 |
| Den Haag         | 4  | 3 | 1 | 2 | 0 | 4     | - 3 |
| AZ 67            | 3  | 3 | 1 | 1 | 1 | 5     | 1   |
| Eindhoven        | 3  | 3 | 0 | 3 | 0 |       | - 3 |
| Go Ahead Eagles  | 3  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 2 3 | 1   |
| De Graafschap    | 2  | 3 | 1 | 0 | 2 | 3     | 3   |
| Twente Enschede  | 2  | 3 | 1 | 0 | 2 | 4     | 1   |
| Utrecht          | 2  | 3 | 0 | 2 | 1 | 3     | 1   |
| Amsterdam        | 2  | 3 | 0 | 2 | 1 | 3     | 10  |
| NAC Breda        | 2  | 3 | 1 | 0 | 2 | 3     | 13  |
| FC VVV Venlo     | 2  | 3 | 1 | 0 | 2 | 3     | -   |
| Telstar          | 1  | 3 | 0 | 1 | 2 | 2     | 1   |
| Courte Detta-Jam | 14 | - | 0 |   | - | 1     |     |

#### **GERMANIA**

#### Insiste il Colonia

Amburgo-Kaiserslautern 1-0; Bayern-Eintracht B. 2-2; Borussia-VFL Bochum 4-2; Karlsruher SC-Borussia D. 2-1; Saarbruecken-Werder Brema 2-0; Schalke 04-ot-Weiss Essen 3-0; Colonia-Eintracht F. 2-0; MSV Duisburg-Hertha Berlino 1-1; Tennis Berlino-Fortuna D. 4-2.

| CLASSIFICA      | P | G | V | N | P | F |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonia         | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |   |
| Eintracht B.    | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |   |
| Borussia M.     | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |   |
| MSV Duisburg    | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |   |
| Schalke 04      | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |   |
| Borussia D.     | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |   |
| Hertha Berlino  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |   |
| Amburgo         | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |   |
| Bayern          | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |   |
| Tennis Berlino  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Bochum          | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |   |
| Karlsruhe       | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |   |
| Eintracht F.    | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |   |
| Saarbruecken    | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |   |
| Kaiserslautern  | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |   |
| Bremen          | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |   |
| Rot Weiss Essen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |   |
| Fortuna D.      | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |   |

Marcello Melani, presidente della Pistoiese, tenta il rilancio della società puntando su due personaggi che rappresentano il passato e il futuro del calcio italiano

# Vieri & Paesano: due cuori per una supersquadra

A lessandro Paesano e Lido Vieri. L'alba e il tramonto nella Pistoiese di Marcello Melani. Vieri, 37 anni, giocherà col numero uno. Dopo aver difeso la porta del Torino, del Vigevano, dell'Inter, della Nazionale, ora difenderà anche quella della Pistoirale.

«Almeno un altro paio di anni a buon livello — dice Vieri — mi sento di poterli fare ».

undici, ma sarà un'ala spuria.

Paesano giocherà con la maglia numero

«A me — dice — piace giocare dalla tre quarti in su. Dove c'è spazio. Faccio volentieri anche il pendolare su una fascia, destra o sinistra non fa differenza, ma amo lo spazio. Spazio è libertà e dove c'è libertà puoi dare sfogo alla fantasia ».

Paesano, scugnizzo di Posillipo fantasia calcistica ne ha da vendere. La prima volta lo vidi nel maggio 1975. Giocava nella Nazionale semipro. Aveva infilato le sue gambe filiformi in un paio di mutandoni come sacchi. Torace stretto, testa piccola, naso piuttosto allungato. Quant'era brutto! A vederlo non gli davi un soldo di credito. Ma appena toccava la palla ti accorgevi che aveva qualche cosa in più.

Era già sulla cresta dell'onda. Gli osservatori di molte società lo seguivano con grande attenzione. Roma, Lazio, Juventus, Modena, Como, Perugia... Pistoiese se lo contendevano. Mancava il Napoli. Al San Paolo, Paesano aveva provato.

« Mi accompagnò Gaetano Improta conta Paesano -. Era stato il mio allenatore in una squadretta rionale. Al Sorrento era in aiuto al signor Bolchi. Non giocai male. Anzi, à me sembrò di essere andato bene, ma loro dissero di no. Non interessavo ».

Napoli fuori corsa. Intanto Paesano, sui campi della C, faceva «luce». Bruno Bolchi, ex centrocampista dell'Inter, Atalanta, Torino, lo plasmava attentamente. Bolchi era stato con Melani alla Valdinievole. Melani presidente, Bolchi allenatore ed a Melani aveva segnalato questo ragazzino, «brutto come la fame, ma con due piedi che fareb-bero gola persino a Bernardini. Buoni dav-

Paesano stava per finire alla Roma. Andrea Torino, odontoiatra, factotum del Sorrento, era inamovibile: 150 milioni, prendere o lasciare. Sembravano un'enormità per quel cosettino lungo e gracile, quasi rachitico, spalle quadrate. Come atleta non valeva un soldo bucato. La Roma, comunque, a pagarli

E Marcello Melani? Melani è un uomo d'azione, un uomo vincente. Ha vinto nei petroli, nell'edilizia, nell'agricoltura. Anche nel calcio. In tre anni ha portato la Valdinievole dalla seconda divisione alla serie D. Con Paesano stava perdendo. « Non potevo io Pistoiese, allora squadra di serie D, competere con la Roma» dice quasi per giustificare quella sconfitta. Ma il destino è imprevedibile. Il contratto del trasferimento di Paesano dal Sorrento alla Roma non era stato ancora firmato quando il ragazzo subì una spaventosa frattura tibiotarsica. Di colpo Paesano scomparve dalla scena. La Roma si tirò indietro. Le altre società interessate all'acquisto non si fecero più vedere. Tutte meno una: la Pistoiese.

« Mi informai subito — dice Melani — e mi dissero che era una frattura a cioccolato fuso. Fu subito ridotta e ingessata. La guarigione era pressoché sicura. Così mi feci di nuovo avanti. Confesso che quando arrivammo al momento di mettere nero su bianco ebbi delle perplessità. Così chiesi al signor Bolchi, che avevo avuto come alle-natore alla Valdinievole: "Se i soldi fosse-ro suoi lei lo comprerebbe?". Bolchi rispose un sì deciso, categorico che spazzò via ogni residua remora ».

Ricordo benissimo che quando all'Hilton seppe di questo trasferimento il coraggio, la perseveranza di Melani furono più compatiti che ammirati. Spendere più di 100 milioni per un « rottame » infatti non può che generare commiserazione.

«Lo so - mi dice ora il presidente della Pistoiese - lo so. Ero la favola, la barzelletta del calcio italiano. Il pollo di turno. Ma sentivo che mi sarei presa la rivincita ».

Da che cosa le derivava tanta sicurezza?

« Da molti fattori. Non ultima la situazione familiare del ragazzo. Paesano è un buono, un puro. Avevo parlato con lui. Mi colpirono la sua semplicità, la sua modestia, ma anche il suo desiderio quasi morboso di tornare a giocare. In famiglia c'era bisogno e lui smaniava dalla voglia di por-

tare qualche cosa a casa ».

Dice Bolchi parlando di lui: «E' napoletano di nascita ma non di carattere. Parla

poco, misura le parole, è tranquillo, sereno, ama la quiete, a volte la solitudine. E' uno che vuole arrivare e arriverà ».

Napoletano verace. Nato e cresciuto a Posillipo. Papà e mamma Paesano gestivano un circolo ricreativo. Papà è morto due anni fa. Un male incurabile. La mamma ha 74 anni. I tre fratelli di Antonio tutti sposati. A sostegno della cara vecchietta è rimasto lui, quel ragazzetto alto e smilzo.

« Il mio desiderio è sempre stato quello di giocare al calcio. A mia madre ho sem-pre detto: "statti buona e porta pazienza. Vedrai che ce la farò". Ora sono alla prova del fuoco. Certo, quella promessa proprio vorrei mantenerla. Più per mamma che per

Queste cose Paesano le dice con convin-zione. Ha piena fiducia nel suo avvenire. Fisicamente è diventato un atleta. Sembra un





ALESSANDRO PAESANO

miracolo, ma dopo un anno di cura... Melani, Antonio è un altro. Ben messo sui fianchi, gambe robuste, torace ben sviluppato.
E' rimasto solo la testa piccola. Annerito
dal sole, ricorda il Pelè degli anni verdi.
Proprio in questi giorni Paesano è diventato compagno di squadra di Lido Vieri.

Paesano guarda al suo futuro di calciatore, Vieri è venuto a Pistoia dopo aver calciato i campi di tutto il mondo. La sua parabola è in discesa « sembra un conto alla rove-scia » mi dice l'ex interista quando gli chiedo che effetto faccia dopo tanti anni di serie

A, tornare giù di due scalini.

— Eppure Vieri, lei aveva la possibilità di valutare certe offerte pervenutegli dal Verona, dalla Roma, dal Rimini, dal Modena...

« Piano piano con tutti questi nomi. Qualche cosa c'è, anche di serie A, ma non tutto quanto è stato scritto. Comunque vuol sapere perché ho accettato Pistoia? Non volevo più fare lo zingaro. Riunisco la famiglia, che è piuttosto numerosa, e me ne sto tranquil-lo a casa mia ». Moglie, tre figli che studiano.

"Ma come si fa a dire ai ragazzi di co-minciare gli studi a Milano e magari dopo un mese devi spostarli? O, per bene che vada, devi muoverti di nuovo dopo un anno? No! Meglio un taglio col passato. Finisce un ciclo ne comincia un altro ».

Così ha scelto Pistoia. Perché? «L'ambiente, la società, le prospettive ».
— Non ha dei rimpianti?

« No, a meno che non si vogliano rim-piangere gli anni che passano. Ho fatto la mia carriera, mi sono prese delle soddisfa-zioni, me ne prenderò qualche altra a Pi-

E' vero che ha accettato perché le è stato fatto un discorso che va al di là della sua carriera di calciatore?

«Sì. Si è parlato di rimanere a lavorare nel campo dei giovani. La cosa mi interessa. Molto ».

- Ha già visto Paesano? E' un giovane. 21 anni, molte società anche di grosso calibro, sono tornate a seguirlo con interesse.

« Sì l'ho visto. Direi che ha grosse doti. Credo proprio non gli manchi niente. Tratta benissimo la palla, corre molto, si smarca, dribbla, sa appoggiare bene, gioca anche di prima ed ha voglia di riuscire ».

- Verrà un campione?

« Questo non lo so. I numeri però li ha ».

Vieri comincia già a scrutare i giovani. Il caso vuole che la Pistoiese possa proporne uno che promette veramente grandi co-se. Questo Paesano, atleta «made-Pistoia», estro classe e fantasia forgiate a Posillipo, potrebbe veramente essere l'uomo del do-mani. E' un mancinaccio alla Corso. Sul passo breve è formidabile. In progressione va forte davvero. La Pistoiese punta molto su questo ragazzo. Già in estate Melani poteva cederlo a condizioni vantaggiosissime per una società di serie C. Ma Melani punta in alto. Sta cercando di dare alla sua società una struttura moderna. Si è preso un direttore sportivo con i fiocchi: Claudio Nassi, laureato in legge, ex calclatore, ex gior-nalista, idee chiare, poche parole, molti fatti. Si è preso un segretario che è tra i mi-gliori che ci siano: Giovanni Mineo per an-ni braccio destro di Massimino al Catania; un allenatore giovane, ma bravo: Bruno Bolchi. Mancava la squadra. Non tutta: una parte. Melani si è tenuto tutto il buono. A cominciare da Paesano.

IL RETROSCENA VIERI - L'ex portiere dell'Inter Lido Vieri non ha accettato di finire in serie C solo perché il presidente della Pistoiese Melani gli ha garantito il futuro, dicendogli che quando smetterà di giocare potrà restare a curare il vivaio. Un posto all'Inter gliel'aveva promesso anche Fraizzoli come istruttore dei portieri, anzi se avesse voluto avrebbe potuto cominciare glà quest'anno.

minciare glà quest'anno. Vieri ha preferito retrocedere in serie C perché nella Pistoiese gua-

dagnerà più di quanto guadagnava all'inter: 40 milioni per un anno. Naturalmente l'ex portiere della Na-Naturalmente i ex portiere della Nazionale deve ringraziare il direttore sportivo Claudio Nassi, suo amico di infanzia. Sono cresciuti assieme a Piombino e da ragazzi scelsero entrambi la carriera di calciatore. Vieri arrivò ai vertici, Nassi rimase in serie C anche perché non volle trascurare gli studi e riuscì a laurearzi in divisorudezza. laurearsi in giurisprudenza. Dieci anni fa, a Torino, Vie apri un'agenzia di assicurazioni

come socio volle l'amico Nassi. Poi Vieri si trasferi all'inter e logicamente l'agenzia di Torino venne chiusa. Nassi si dedicò al giornalismo, fu assuto da « Tuttosport». Tre anni fa decise di fare il manager: due anni alla Lucchese e ora a Pistoia. Ouando l'Inter ha lasciato libero Vieri, Nassi si è subito fatto avanti. E gli ha fatto dare 40 milioni per ricambiare il favore. Nassi non ha mai dimenticato quello che Vieri aveva fatto per lui ai tempi delle assicurazioni.



## Aspettando il campionato

Mazza se ne va Il Cagliari liquida Ferrari Catania senza «numeri»

a cura di Alfio Tofanelli

RIBALTA DI COPPA

## Fortissimo Monza all'inglese

Le « cadette » di Coppa Italia hanno dato molti fastidi alle « big » della categoria superiore. Il Vicenza che ha vinto a Marassi contro la Samp, per esempio, ha fatto autentico « boom » e così Farina può respirare di sollievo. Poi c'è la Spal vedova-Mazza che ha messo in ginocchio il Catanzaro, clamoro-samente. Infine l'Atalanta che ha di Luis Vinicio, pur senza schiera-re il « bomber » Marco Piga. Tut-tavia il figurone maggiore lo ha fatto il Monza, impattando con la Juve. Questo Monza che ha rifilato tre gol alla Samp, che ha fatto ansimare la Juventus, che gioca un calcio « inglese » di grossa quali-tà, sta ipotecando un posto di ri-lievo nel prossimo torneo cadetto. complimenti vivissimi a Alfredo Magni. Molto bene anche il Lecce sul-l'Ascoli che aveva tutti i titolari



dopo lo « sciopero » rientrato. Gol di Zagano, Rozzi nei pasticci e Riccomini fra i dubbi. Il Ca-gliari, col Perugia, ha fatto pari. Ma la squadra c'è ed al Sant'Elia hanno respirato di sollievo. Perdenti Catania, Avellino, Pescara, Ternana. Ma hanno retto bene il confronto con antagoniste di sicuro prestigio. Il Pescara, per esempio, ha messo alle corde la Fiorentina. L'Avellino ha segnato due gol a Bologna. Il Catania ha fatto sibilare S. Siro contro i rosso-neri di Marchioro. E la Ternana, prima di arrendersi al Cesena, ha lottato alla morte, dimostrando carattere e grinta. La B, insomma, nasce bene, al vaglio di Coppa. Il campionato, stando a queste premesse, sarà sicuramente scintillante.

LE POLEMICHE

## Toneatto: «No a Ferrari»



Col Cagliari, Ferrari ha chiuso. Lo ha dichia-rato a chiare note Lauro Toneatto, sergente di ferro alla corte di Gigi Riva. Questo Ferrari che ha fatto a lungo le bizze, accusando (secondo il medico sociale rosso-blù) malattie immaginarie, ha rotto le scatole a tutto il « clan » isolano. Adesso — dopo l'ennesima dimostrazione di assenteismo dell'ex-bomber mancato della Lazio -Toneatto ha tuonato che Ferrari è meglio per-derlo che trovarlo e che lui, al Cagliari, non lo vorrà più neppure se tornerà a Canossa col capo cosparso di cenere. Staremo a vedere. Cono-scendo Lauro Toneatto c'è da credergli sulla parola. Sarebbe proprio una gran delusione per tutti se anche lui dovesse fare come tanti altri: tuonare proclami lapidari eppoi rimangiarsi tut-

#### IL PERSONAGGIO

PIETRO FANNA - G.B. Radici. il decano dei giornalisti bergamaschi, assicura che questo Fanna è destinato a divenire il nuovo Rivera del nostro calcio. E se lo dice lui c'è da credergli, perché è proprio Radici quello che. a suo tempo, non sbagliò con Savoldi e Domenghini. Con-



tro la Lazio Fanna ha imperversato, facendo impazzire Martini. Tutto un gioco in punta di bulloni, da grosso campione. Eppure, al « mercato », nessuno aveva chiesto Fanna con insistenza. Allora, questi grossi intenditori?

#### TELEX

CATANIA - Di Bella ha portato il Catania a Milano con largo anticipo per far acclimatare i suoi, dimostrandosi previdente. Altrettanto previdente non è il magazziniere dei siculi, che si è dimenti-cato le maglie numerate dal 12 al 15 che sono obbligato-rie in Coppa. Il Catania, così,



ha dovuto far ricorso ai numeri del... Monza. Un prestito come un altro, in questo mondo calcistico dove i « prestiti » si sprecano...

RIMINI - Gaspari punta sui giovani tifosi. Per chiamarli in massa allo stadio, ha indetto una campagna abbonamenti con lo... sconto.

VICENZA - Farina ha offerto a Vitali questo contratto: 15 milioni d'ingaggio, 200 mila di gettone per presenza, 10 milioni in caso di promozione. Vitali ha detto « ni » ed è sempre sull'Aventino, meritandosi la denuncia alla Lega. Il bello è che anche Fi-lippi, adesso, fa le bizze, ri-



schiando il deferimento. Intanto, con il gol dell' ex (Lelj) il Vicenza ha vinto a Marassi contro la

PESCARA - Abbonamenti col botto. Ogni giorno il Pescara incamera quattro milioni tondi ai botteghini. Già dimenticato Tom Rosati, dai tifosi.

MODENA - A Modena attendono con una certa ansia il mercato di novembre. Per far quadrare i conti, infatti, Co-sti, Anceschi e Borea hanno in mente l'eventualità di cedere Bellinazzi e Botteghi. Il « bomber » potrebbe finire alla Samp ed il biondo ex-pisano alla Lazio, riallacciando vecchie trattative abbozzate nel luglio caldo.



## Mazza abdica!

Golpe d'agosto nella SPAL s.p.a. Paolo Maz-za, presidente e vessil-lo da sempre della società biancoazzurra, pa-re proprio intenzionaa lasciare il bastone del comando, dopo essere stato messo in



MAZZA

minoranza, per la pri-ma volta in tanti anni, in seno al Consi-glio direttivo.

I fatti stanno così. Il 7 agosto si tiene una riunione durante la quale le nuove leve del direttivo propongono una serie d'innovazioni tendenti a mutare radicalmente la fisionomia della società: aumen-to del capitale sociale col versamento di una quota individuale di 50-100 milioni; nomina di un amministratore delegato pro tempore, nella persona del geom. Primo Mazzanti; delega ai consiglieri ing. Cocchi e geom. Rossatti di curare i rapporti con i giocatori e i quadri tecnici.

Un'autentica rivoluzione! Abbandonato dalla vecchia guardia che dal '46 lo affiancava nella conduzione della società (dimissioni a raffica prontamente accettate), all'anziano presidente non è restato che capitolare e attendere, per decidere sul proprio futuro, l'assemblea generale soci. Questa si terrà, molto probabilmente, nella prima quindicina di settembre e dovrà ratificare le decisioni assunte dal Consiglio. Nel caso che queste vengano confermate, cosa che appare probalile, Mazza quasi certamente passerà la mano.

Cosa ha portato allo scontro frontale fra consiglio e presidente? Si possono fare soltanto illazioni, per quanto fondate, visto che dalle maglie della società è filtrato poco o nulla. Il pesante deficit (circa un miliardo di lire) accumulato dall'azionaria con relativo grosso onere di interessi passivi da pagare ogni anno. La campagna acquisti-vendite, non certo brillante, condotta questa estate dal presidente Mazza: la speranza di ridurre il disavanzo economico con la cessione a prezzi vantaggiosi di alcune pedine pregiate non si è, in pratica, realizzata. Pezzato, è stato sì ceduto alla Ternana in cambio di Donati e un pacchetto di milioni (200), ma in compenso sono rimasti in carico alla società i Gelli, Paina, Aristei su una remu-nerativa cessione dei quali si faceva assai conto. I maligni asseriscono che Mazza, al calciomercato, sia ormai tagliato fuori dal grande giro, il che gli impedirebbe di piazzare la sua merce e di acquistarne a costi vantaggiosi. Un altro fatto-re che può aver pesato a sfavore de pre-sidente è la resa piuttosto scarsa in quantità e qualità del prodotto del Centro Addestramento Giovanile, su cui la Spal, all'atto di costituirlo, faceva molto affidamento per le proprie sorti future. In pra-tica, il vivaio ha reso quasi niente in giocatori assorbendo, però, una bella fetta del

Questi, ripetiamo, potrebbero esser stati i motivi che hanno portato al pronunciamento dei giovani leoni del consiglio spallino contro l'anziano presidente il quale, come tutti sanno, ha sempre detenu-to pieni poteri nella conduzione della società. Appare probabile che, una volta av-viata la ristrutturazione, a Mazza venga offerta la presidenza onoraria. La qual cosa gli consentirebbe un tramonto decoroso, da monarca non più assoluto ma...

Marco Cocchi

## Aspettando il campionato



a cura di Alfio Tofaneili

IL FATTO

## La morte di Caocci

Angelo Caocci, anni 27. Tragedia in Campania. Campo di Venafro. Un normale allenamento: per Caocci la rincorsa ad un posto da titolare nella Puteolana (serie D), la speranza di un contratto. Nella sua casa di Olbia una moglie ed una figlioletta di tre mesi appena. Un nor-



male allenamento trasformatosi, di colpo, in un dramma: Caocci si è accasciato a terra, folgorato da un infarto. Ad Olbia hanno scritto, sui manifesti funebri, « morto mentre compiva il suo dovere ». Esatto. Nessuno, più di Caocci, stava in quel momento compiendo un dovere. Da uomo, prima che da calciatore. Cercando di meritarsi uno stipendio con cui tirare avanti la famiglia. Quel contratto lo aveva in pugno, stava meritandoselo sgobbando forte. Anche lo sport, talvolta, ha profondi risvolti di ingiustizia morale. Non è mai stato un « asso », Angelo Caocci. Ma dall'Olbia aveva preso il volo con tante speranze, anni fa, lanciato da Mimmino Boselli e da Lino De Petrillo. Faceva tandem con Guspini, era una « promessa » notevole. Andò alla Sambenedettese, poi passò allo Spezia. Senza mantenere certe promesse, ma comportandosi sempre da ragazzo in gamba. Quest'anno lo Spezia lo aveva messo in lista di trasferimento e lui, da solo, stava cercandosi il contratto, la pagnotta. Non è giusto, non è assolutamente giusto, che un ragazzo di 27 anni vada a morire su un campo di calcio.

Chi scrive era ad Olbia, sabato scorso, per i funerali di Caocci. C'era anche tutta Olbia, calcistica o meno. Con una gran pena dentro.

Noi chiediamo solo che Campana prenda in esame il « caso Caocci ». Non tutto è chiaro in quella ansiosa ricerca ad uno stipendio. E ci piacerebbe tanto sapere da chi era tutelato, Caocci, mentre si allenava sul campo di Venafro, senza un contratto.

LA POLEMICA

## Allora, il Venezia?

Continua la polemica Bigatton - Comune di Venezia. Nella scorsa settimana addirittura c'è stato vertice nel gabinetto dell'assessore Gattinoni. Presenti, oltre a Bi-gatton, anche il Presidente della Lega Semipro, Cestani. Fumata nera. Le posizioni sono rigide. Il Comune non



vuole sganciare contributi, pur tentando di obbligare Bigatton a far giocare il Venezia a S. Elena. Bigatton afferma che è stufo di rimettere ogni anno 250 milioni di gestione ed andrà a Spinea o Mestre. Cestani ha preso tempo per vagliare il « caso » davanti al Consiglio di Lega. Ma siamo proprio in un vicolo cieco, a quanto sembra. Bigatton ha solo fatto professione di buona volontà affermando che farà giocare il Venezia a S. Elena per le partite di Coppa Italia. E ci pare che sia già bravo. Francamente in tutta questa spinosa questione cominciamo a pren-dere le parti di Bigatton. E' il maggior azionista del Venezia, praticamente è il « dittatore », potranno anche accusarlo di far traffico di giocatori a suo uso e consumo (ma non è vero...), però è l'unico che mantiene in vita il calcio nero-verde. Del resto lui ha dichiarato pubblicamente che se ci saranno persone disposte a tirare avanti la barca, è pronto a dimettersi. E COPPA ITALIA: SITUAZIONE

## Colpo gobbo della Salernitana

Delusioni e conferme, « more solito ». I provini in Coppa non sono sempre lo specchio della verità. Però chi ben comincia... Conferma importanti quelle di Pistoiese, Parma, Salernitana, Bari. Sono fra le grandi favorite. Stanno andando a gonfie vele, senza grossi problemi. Una rivelazione, invece, la Lucchese che ha vinto con l'Empoli e poi ha rifilato quattro gol al Siena. Entra fra le « big » del campionato? Stop dello Spezia al Livorno. E siamo alla prima sorpresa. Per gli amaranto comincia un certo cammino in salita: trovare l'amalgama è difficile quando si è cambiato tutto. In « tilt » anche il Mantova:

per Cavallo esordio difficile, quindi. Stenta anche l'Udinese, nonostante il « bomber » Basili. Dubbi su Paganese, Anconitana e Turris. Stenta di più la Paganese, che era la favorita del gironcino. Olbia col super-Bagatti. Quattro punti in due partite: i conti tornano. Bene anche la Sangiovannese che ha espugnato Montevarchi, nel « derby » classico. Al Nord, infine, qualche perplessità per il Casale. Ma Vincenzi assicura che le sconfitte in Coppa non contano molto. C'è anche chi la snobba, questa Coppa: il concetto va tenuto sempre presente nello stilare affrettate valutazioni.

OSSERVATORIO DIRETTO

## Parma, Olbia, Pistoiese e Lucchese

Squadre viste nei nostri vagabondaggi lungo il « litorale semipro ». Ombre e luci per tutte, ovviamente. Il calcio di fine estate dilata illusioni e deficenze. Il discorso generale va riproposto per altra epo-ca. Comunque il « Guerino » dice la sua.

PARMA - Vista contro il Ge-noa, a Massa. C'è uno schema valido. La squadra si attesta sulla trequarti dove tesse trame « corte ». Poi esplode in improvvise digressioni sulle fasce laterali favorite dal moto-perpetuo di Borzoni. E. davanti, c'è la coppia da gol, Rizzati e Turella. Infatti è stato proprio Turella a siglare la vittoria in Coppa in quel di Mantova. Una squadra nitida, coi contorni della « big ». Tito Corsi ha un pronostico dalla sua. Il suo unico compito (difficile come no?) è quello di onorarlo fino a giugno.

OLBIA - Contro le « riserve » del Grosseto un'Olbia disinvolto nei primi 20'. Due volte in gol grazie a Marongiu, dinamico creatore di « idee ». A completare l'opera Bagatti, ritrovato «bomber» ad alto livello. Una squadra, comunque, che ha bisogno della seconda punta. Gli schemi sono già oliati a dovere. Bene la difesa, con Niccolai su tutti. Valido il centrocampo dove Selleri è la solita vecchia volpe e Musiello farà senza dubbio compiere all'Olbia un certo salto qualitativo.

PISTOIESE - Vista contro il Varese. Bene. Molto meglio, comunque, sul piano dei singoli che non sul collettivo. Ma è difetto di amalgama, piuttosto naturale, per una squadra tutta rifatta a nuovo. Uomini importanti non mancano. Paesano su tutti, grosso elemento da ribalta maggiore. Poi Dalle Vedove e Borgo, Infine il Picella. Adesso stanno venendo fuori anche le « punte ». Occhio a Luzi, attenzione a Panozzo, massima riverenza per il Colombi, destinato ad una stagione-super. Complimenti a Nassi e Melani, insomma. In attesa di farli a Bolchi.

LUCCHESE - Belloli garantisce alla squadra la combattività offensiva. E Gaiardi fa dura contrapposizione centrale, dove occorre sempre un grosso in-contrista, quello che la Lucchese cercava da tempo e forse adesso ha trovato. Vista contro la Lazio, questa squadra sembra in grado di recitare un bel copione, anche se imprevisto e tuttora imprevedibile. Un piccolo mostro di vitalità Mario Piga. Questo è elemento da serie A, senza discussioni. Se Meregalli saprà sfruttarlo al meglio proprio Mario Piga potrebbe pilotare la Lucchese in orbita-primato.

I PRIMI « BOMBER »

## L'Olbia ha trovato il «vecchio» Bagatti

Chi ha la dinamite nei piedi viene subito alla ribalta. Prenotano un posto nelle rispettive classifiche dei cannonieri, fra gli altri, quattro uomini-gol come Bagatti (Olbia), Basili (Udinese), Belloli (Lucchese), Colombi (Pistolese). Sono già dopplettisti a ripetizione. Occhio soprattutto a Bagatti dell'Olbia. L'anziano « bomber » ha ritrovato, con Uzzecchini, carica e mordente. Ha il solo difetto di essere solo, nel quintetto in bianco, troppo solo. E bene sarà seguire Colombi, ex-Montecatini,



doppiettista contro il Quarrata. Oltre a Luzi e Panozzo, quindi, la Pistoiese si ritrova un Colombi in più...

TELEX

BENEVENTO - E' in arrivo il cannoniere principe delto scorso campionato. Si tratta di Scarpa. Il Benevento ne ha bisogno, visto l'andazzo contro la Salernitana. Altrimenti addio sogni di gloria.

BARLETTA - 0-3 col Bari (in casa), 1-1 con l'Andria. Tempi cupi per Fortini. Lo stopper Biasio è una frana, la difesa fa acqua (Vezzoso avrebbe fatto comodo...), in avanti vengono gol solo su rigore. La gestione di Francavilla è iniziata col piede sinistro. Un consiglio al Presidente di fresca nomina: occhio ai pessimi consiglieri che ha attorno!

OLBIA - Uzzecchini ha chiesto una punta in più. Doveva essere Vorazzo, del Forlì. Ma Vorazzo non ha ottenuto il permesso dalla... fidanzata per trasferirsi sull'isola. Allora « Vulcano » Bianchi ha proposto Dioni. E se Dioni andrà, con Bagatti dovrebbe comporre un tandem irresisti-

PISTOIESE - Vieri non farà solo il titolare arancione. Nassi e Melani lo hanno preso per costruire con lui una vera e propria scuola di portieri. Fra le varie promesse della zona il primo acquisto è stato quello di Peruzzi, diciassetten-ne-prodigio del Bagni di Lucca.

## Il trofeo Città di Cuneo vuol crescere in fretta

UNEO - Il calcio giovanile dal '75 ha la sua passerella anche a Cuneo, che tenta di rompere un isolamento talvolta notevole, dai « circuiti » nazionali. Lo Sporting Club Cuneese ha voluto in tal modo, con una iniziativa di successo, dare le dimensioni precise quanto ottimali ad un torneo che acceleri il viaggio di riscoperta di quel settore che è la struttura portante del nostro calcio, rivalorizzato a tutti i livelli ed anche in una provincia che negli ultimi anni ha visto elevarsi in misura crescente il suo tono più qualificato.

A squadre cioè che salivano di categoria, di pari passo, si affiancavano progressi che ancora oggi sono in continuo fermento, e soprattutto vedono i giovani fare la loro comparsa sul proscenio in vesti di primattori, e non certo di comprimari come un tempo.

Questo per quanto riguarda diciamo il clima in cui il torneo muoveva i primi passi, e precisare dunque la realtà e la cornice in cui matura le sue caratteristiche salienti.

La seconda edizione accanto alla detentrice del Trofeo « Città di Cuneo », la Juventus, ed il Cesena, la rivelazione del '75, quando all'appuntamento inaugurale si erano inoltre presentate Genoa e Napoli, figurano nel « cartellone » Atalanta e Varese, due società senza dubbio validissime proprio in quella politica promozionale che conferisce ai vivai il carattere significativo. D'altra parte in casa nerazzurra i nomi di Carlo Ceresoli, Giuseppe Casari, Gaudenzio Bernasconi, Luigi Zannier, Angelo Anquilletti, Giuseppe Bonomi, Giacomo Mari, Battista Rota, Gianfranco Janich, Pierluigi Pizzaballa, Marino Perani, Angelo Domenghini, Giampiero Marchetti, Beppe e Gianluigi Savoldi, Adelio Moro, Gaetano Scirea ed ora Antonio Cabrini, segnano le tappe di una « presenza » incisiva nel calcio giovanile, con calciatori giunti anche alle ribalte nazionali e internazionali.

Il Varese vanta dal canto suo nomi come Franco Ossola, il classico «Ossi» del Grande Torino, e Piero Magni, mentre negli anni '70 ha sfornato Pietro Anastasi, Egidio Calloni, Giampiero Marini, Claudio Gentile, Giacomo Libera, fungendo in altri casi da «incubatoio» ai Carmignani, Bettega, Muraro e Maggiora.

Le due novità, a parte squadre del calibro di Atalanta e Varese, riguardano la selezione provinciale di Cuneo preparata da Titti Oderda e Nino Pelazza, un mosaico di giovani talenti della « Granda », e il Cuneo, guidato da Angelo Romano, che completa così la carrellata sui vivai anche della provincia stessa, dove il problema dei ricambi e dello svecchiamento, trova ormai basi sempre più solide.

Un torneo che ha quindi livelli qualificati sia per l'« élite » che si presenterà alla ribalta, sia ancora gli aspetti avveniristici che ne accrescono l'interesse; una rampa di lancio per il volo orbitale verso la sua completa affermazione.



La Juventus detentrice del 1. trofeo



#### I GIRONI

GIRONE « A » Cesena, Cuneo e Juventus

GIRONE « B »
Atalanta, Selezione
Provinciale Cuneo, Varese

#### IL PROGRAMMA \*

Mercoledi 8 settembre - Stadio « Pol. Michelis » - Busca

ore 20,30 - F.C. JUVENTUS - CUNEO

ore 21,40 - Juventus-Selezione Cuneo

Giovedì 9 settembre - Campo Borgo San Dalmazzo

ore 21,15 - Atalanta-Selezione Provinciale

Venerdi 10 settembre - Stadio « Paschiero » Cuneo

ore 18,00 - Cesena-Cuneo

Venerdì 10 settembre - Stadio « O. Morino » Savigliano

ore 21,15 - Varese-Selezione Provinciale

Sabato 11 settembre - Stadio « Paschiero » Cuneo

ore 15,30 - Cesena-Juventus ore 16,45 - Atalanta-Varese

Domenica 12 settembre - Stadio « Paschiero » ore 14,45 - Finale per il V e VI posto

ore 14,45 - Finale per il V e VI posto ore 16,15 - Finale per il III e IV posto ore 17,45 - Finalissima 1. e 2. posto

Seguirà la premiazione sul campo

#### LE PROTAGONISTE

JUVENTUS - Detentrice del Trofeo, la Juventus è ancora la favorita di questa seconda edizione del « Città di Cuneo ». La sua levatura tecnica e le simpatie dei tifosi sono elementi catalizzatori per la compagine bianconera che presenterà altri « gioielli » in vetrina.

Nel '75 il centravanti Capuzzo,

Nel '75 il centravanti Capuzzo, tra i protagonisti della prima edizione, guidava la pattuglia, ed ha raggiunto, il traguardo della « rosa » della prima squadra, adesso si tratta di scegliere un altro giovane destinato a rinverdire grandi, quanto prestigiose, tradizioni, che nel tempo hanno portato alla ribalta Piero Rava, Guglielmo Gabetto, Giovanni Viola, Enzo Robotti, Umberto Colombo, Carlo Mattrel, Bruno Garzena, Flavio Emoli, Gianfranco Leoncini, per giungere a Roberto Bettega, Gianfranco Zigoni e Fernando Viola, in una vicenda che non pare dunque destinata a esaurirsi.

ATALANTA - L'Atalanta è una delle società con maggiori titoli di merito nel calcio giovanile. I risultati delle squadre giovanili a tutti i livelli e le dimensioni del suo vivaio, che hanno reso produttiva la politica promozionale del club bergamasco, parlano in modo esplicito. La « provincia », che ha dato al calcio italiano tanti nomi di prestigio, si identifica in casa nerazzurra con Carlo Ceresoli, Giuseppe Casari, Gaudenzio Bernasconi, Angelo Anquilletti, Giuseppe Bonomi, Luigi Zannier, Giacomo Mari, Battista Rota, Franco Janich, Pierluigi Piazzabella, Marino Perani, Angelo Domenghini, Beppe e Gianluigi Savoldi, Adelio Moro, Gaetano Sci-rea, ed ora Antonio Cabrini, altro esempio di una continuità che corre parallelamente al calcio di almeno un quarantennio.

VARESE - Le « provinciali » mutano etichetta: dai giocatori sul viale del tramonto disposti a chiudere così la loro carriera, a leve giovanili il passo è tipico di una dimensione più genuina e valida.

Nel clima di Varese, dove a suo tempo erano cresciuti Franco Ossola, -l'indimenticabile « Ossi », e Piero Magni, ora apprezzato « manager », negli anni '70 sono maturati protagonisti del calibro di Pietro Anastasi, Egidio Calloni, Giampiero Marini, Claudio Gentile, Giacomo Libera, mentre altri hanno raggiunto la notorietà in una atmosfera così satura di toni benefici, e ci riferiamo a Piero Carmignani, Roberto Bettega, Carlo Muraro, Domenico Maggiora, per sottolineare una caratteristica complementare, ma non meno valida.

CESENA - Il calcio cesenate approda quest'anno a livelli internazionali. La Romagna \* bianconera \* divide dunque la simpatia tra Juventus e Cesena, accomunate dai colori del cuore e da umori, passioni, tifo, tipici di una terra dove assumono coloriture significative.

La vocazione calcistica ha trovato il suo punto di riferimento nel
vivaio dove sono cresciuti Otello
Catania, Giampiero Ceccarelli, Paolo Ammoniaci, Maurizio Orlandi, ed
altri ancora, che confermano in sostanza il livello di sempre maggiore caratura del settore giovanile
del Cesena, che attua una politica
qualificante e validissima.

SELEZIONE PROVINCIALE DI CU-NEO - La ventata di « verde » su un calcio che si rinnova e migliora il proprio livello generale, trova la sua sintesi e vetrina ideale nella selezione che Titti Oderda e Nino Pelazza stanno allestendo. Un lavoro paziente, un « puzzle », i cui pezzi si sono gradatamente inseriti al posto giusto, combaciando per dare alla rassegna il disegno più omogeneo e valido. La rappresentativa segna un momento significativo di un clima ricco di fermenti dove lievitano promesse e talenti, dove cioè si è scelta una direttrice di lavoro precisa; in un rinnovamento continuo che vede le nuove leve chiedere strada, incalzare per rendere più incisivo il ricambio, la « Granda » si specchia in questa compagine, che ne rappresenta la passerella qualificata.

cuneo - Il Cuneo è la « matricola » del torneo; nelle file biancorosse, dopo la strutturazione manageriale della società, il calcio giovanile è giunto ad acquistare il carattere di prestigio che ne misura progressi e traquardi.



# Giovanni Pascoli

PONTICELLA DI S. LAZZARO DI SAVENA
Telef. 47.47.83 - Casella Postale 1692 - BOLOGNA (A.D.)

Tutte camere a tre letti con doccia Campi sportivi

- LICEO SCIENTIFICO CON VALORE LEGALE DEGLI STUDI E DEGLI ESAMI
- CORSI DI RICUPERO PER OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA
- SEMICONVITTO ESTERNATO DOPOSCUOLA

Servizio autobus per gli allievi

Altre sedi con gli stessi corsi di studio: Collegio «G. Pascoli» di Cesenatico (Forlì) Via C. Abba, 90-92 - Tel. 80.236 con annessa Scuola Media Parificata



## i fatti e i personaggi







DALLA RACCHETTA AL MICROFONO - Lea Pericoli ha chiuso. Ha deciso che a quarantun anni era meglio staccare, lasciando di sè un ricordo meraviglioso. Eppure, ancor oggi, Lea rimane una fra le migliori tenniste (se non la migliore) che lo staff femminile azzurro abbia prodotta. E questo non tanto a dimostrare la scarsezza del nostro vivaio tennistico femminile, bensì l'ancor straordinaria vitalità di un'atleta che, nonostante la sua lunga carriera, dimostra una freschezza ed una integrità fisica invidiabili. Lei, Lea, dice che le hanno giovato i vent'anni passati ad Addis Abeba. « Là mio padre aveva acquistato una villa bellissima — ha dichiarato —

con un campo da tennis. Fu così che mi innamorai della racchetta. Ho corso sugli altipiani di Addis Abeba a 3000 metri, come Bikila e Wolde, e una volta scesa... a valle mi sono sentita leggera come una libellula. Poi c'è la passione, quella grande passionaccia che mi ha sempre sorretto. Ecco il segreto dell' eterna giovinezza è tutto qui!



lanciando così la nuova moda.

« Quella volta a Wimbledon — ricorda Lea — gli inglesi erano letteralmente impazziti. Il gonnellino eccitò la loro fantasia in modo inusitato. Fu divertentissimo ».

inusitato. Fu divertentissimo ».

Lea Pericoli, ad ogni modo, non uscirà completamente dalla scena tennistica. Disputerà ancora qualche doppio, così, occasionalmente, poi rimarrà nell'ambiente come giornalista. Attualmente collabora con alcuni giornali sportivi, inoltre, durante gli ultimi internazionali di Francia, si è comportata egregiamente come telecronista di Radiomontecarlo. E proprio nel settore televisivo Lea ha trovato la sua seconda passione. Il suo sogno, infatti, è quello di diventare un personaggio della tivvù « made in Italy ». Visto l'exploit monegasco, tutto lascia prevedere un altro suo en plein.

#### a cura di Roberto Guglielmi

LA SCOMMESSA ELET-TRONICA - Alla riapertura dell'ippodromo di San Siro, dopo la pausa estiva, il pubblico degli scommettitori ha trovato una sorpresa ad attenderlo. Si è trattato di un nuovo impianto di totalizzatore elettronico, sul tipo di quello già in funzione all'Arcoveggio di Bologna. In pratica si sono programmati quattro elaboratori elettronici di notevoli dimensioni in modo tale da assimilare il regola-mento delle scommesse e... « pensare » nella stessa maniera dello scommettitore.



LENZINI SMANTELLA LE BARRICATE - Umberto Lenzini, presidente della Lazio, (nonché grosso costruttore edile), ha avuto grossi guai sull' isola del Giglio. Freda e Ventura non c'entrano, c'entra invece un grande cancello munito di fotoelettrica che impediva alla popolazione l'accesso sulla spiaggia delle « Cannelle ». Tutto è cominciato giorni fa quando Lenzini ha fatto chiudere col cancello 250 metri di strada che, attraversando il suo residence (40 appartamenti, piscina e parco), conducono alla spiaggia. La reazione dei villeggianti e degli abitanti del Giglio è stata però immediata.

E IL SELF-CONTROL? - Gli inglesi, famosi per la loro calma e autocrontrollo, quando perdono la pazienza lo fanno in modo categorico. Durante e dopo l'incontro di calcio tra il Derby County e il Manchester United, infatti, sono scoppiati numerosi tafferugli ed il risultato è stato il ricovero di venti persone all'ospedale civile di Londra e il trasferimento di altre sedici nelle carceri della stessa città. Il tutto per un banale zero a zero.





PESAOLA HA SPOSATO ... SPEGGIORIN - Walter Speggiorin per ora si è sposato in municipio, ma presto si sposerà anche in chiesa. E come compare d'anello ha scelto Bruno Pesaola. Perché è stato il nuovo allenatore del Napoli a convincerlo ad affrontare la cosiddetta « trincea degli scapoli ». Speggiorin qualche anno fa, quando passò dal Vicenza alla Fiorentina era stato valutato 700 milioni. Ma ben presto di-ventò il « ragazzo bruciato verde » del calcio italiano. Fallì con Radice, con Rocco e con Mazzone. Il « paron » fece subito la diagnosi: Speggiorin aveva troppi soldi, troppe fuoriserie, e troppe donne, per far carriera come calciatore. A fine campionato lo stesso Mazzone sentenziò che ormai Speggiorin era irrecuperabile e consigliò al presidente Ugolini di darlo via. Pesaola ha accettato di prenderlo a Napoli, ma ad una condizione: che si sposasse. Il Petisso era convinto che solo con il matrimonio, Speggiorin potesse rilanciarsi come calciatore. E Speggiorin ha accettato anche perché è sicuro di aver trovato la ragazza ideale: Waiana Badiani, sorella di Roberto Badiani, che ora gioca nella Lazio,

DON CAMILLO-PEPPO-NE: 2-1 - In un piccolo villaggio alpino della Francia, Saint Oyen, s' è svolta una partita che troverebbe adeguatissima collocazione in un libro di Guareschi. Undici parroci sono scesi in campo contro altrettanti sindaci degli stessi comuni per disputarsi, a suon di pedate, un singolare trofeo calcistico. La battaglia è stata dura e alla fine i "Don Camillo " hanno avuto ragione dei " Peppone " per due reti a una,

HA VINTO LONZI Gianni Lonzi, C.T. della nazionale azzurra di pallanuoto, resterà al-la guida della rappresentativa nazionale anche per i prossimi anni, almeno fino alle prossime Olimpiadi di Mosca salvo « correnti » maligne che non mancano mai nei corridoi federali! Lonzi, in pratica, ha ottenuto quello che voleva: un posto fisso ed uno stipendio congruo che gli desse garanzie per il futuro.

FORZA, GIORGIO Giorgio Ferrini — 1'ex
giocatore del Torino,
ed attuale allenatore
in seconda della squadra campione d'Italia,
colpito da un'emorragia cerebrale — ce la
farà.

Per Ferrini il decorso post-operatorio sta procedendo bene ed i medici — nonostante si sia ancora in una fase molto delicata mostrano cauto ottimismo sulle possibilità di guarigione e di ripresa dell'atleta. IL NOVARA SENZA LI-RA - Tensione a Novara per il baseball: il « crack » della Paneletric (la società abbinata che finanziava il Novara Baseball) ha messo in forse l'avvenire del sodalizio piemontese impegnato in serie A con la squadra maschile anche nel mascampionato di simo softball con le ragazze. Il complesso intrigo « giallo-finanziario » della Panelettric rischia pertanto di fare una vittima anche nello sport: al Novara Baseball non hanno più fondi perché la società si « dissanguata » ad affittare per le partite interne di tutto il campionato il Diamante di Bollate.



PELE' RITORNA IN NA-ZIONALE - La notizia è quasi sicura: Edson Arantes Do Nascimento, il celebre Pelè, farà ritorno nella nazionale carioca in occasione dei Mondiali del '78. Questa volta però, la « Perla Nera » non indosserà la maglia numero dieci bensì quella dell'allenatore in seconda al fianco di Osvaldo Brandao.



CASSIUS PAPA' PER FORZA - Cassius Clay, campione del mondo dei pesi massimi, separato da tempo dalla moglie Khalilah che gli ha dato quattro figli, ha dovuto riconoscere un'altro erede. Si tratta di una bambina nata dalla sua relazione con l'indossatrice Veronica Porche.



CACCIA AL CACCIA-TORE - In alcune regioni italiane s'è aperta la caccia, anzi, per essere esatti, sarebbe meglio dire « s'è socchiusa la caccia ». Tra limitazioni, divieti e orari obbligati, infatti, il povero cacciatore deve avere una memoria alla Pico Della Mirandola per non farsi appioppare multe galatti-

POP A DUE RUOTE -

Takazumi Katayama, uno dei più forti pi-loti motociclistici giap-ponesi, oltre che dilettarsi con profitto nella guida delle due ruote, si esibisce come cantante pop. Capelli alla Jimmi Hendrix, Kata-yama è un appassionato della « under-ground music » e trova così il modo di unire il dilettevole con l'utile. Chi l'ha sentito, però, assicura che è meglio, molto meglio, in sella ad una moto.



AD ANDREOTTI PIACE IL CICLISMO - Il presidente del Consiglio, on, Giulio Andreotti, ha accettato anche la presidenza del Comitato d'Onore dei campionati del mondo di ciclismo di Ostuni, rivelandosi un amante dello sport del pedale. Nel messaggio inviato ai partecipanti, l'on. Andreotti ha infatti detto tra l' altro « ...sono certo che la competizione, destinata a valorizzare la più popolare e la più amata dalla folle tra le discipline sportive, si svolgerà ordinata e festosa tra l'entusiasmo delle popolazioni pugliesi ... ".



UNA MORTE ASSUR-DA - Il mondo della boxe italiana è stato sconvolto i giorni scorsi, dalla notizia della scomparsa di Nino Castellini, il campione italiano dei superwelter, deceduto in seguito ad un incidente di moto. Il pugile, venticinque anni, nativo di Palermo, stava percorrendo con un'amica, Elisa Augugliaro, l'autostrada Palermo-Punta Raisi. quando nei pressi di una galleria si schiantava contro il guardrail. Nino aveva conquistato il titolo italiano il 6 aprile scorso contro Lassandro sul ring della Fiera del Mediterraneo. Castellini aveva esordito a diciotto anni come peso welter, poi una volta passato ai professionisti aveva scelto la categoria superiore. Alla famiglia di Nino le più sentite condoglianze della Redazione del Guerin Sportivo



MATCH AFRICANO PER MONZON-VALDES - II direttore tecnico di Carlos Monzon, Amilcar Brusa, ha dichiarato che la rivincita del secolo tra il suo pupillo e Rodrigo Valdes, per la corona mondiale dei pesi medi, si svolgerà a Kinshasa, la capitale dello Zaire. Monzon dovrebbe incassare una borsa di un milione di dollari al netto delle tasse sempre che - come ha sottolineato Brusa - Carlos sia d'accordo e... « non pensi soltanto al cinema ».

L'AUTOCRITICA DELLA REPUBBLICA - Incredibile, ma vero: la Repubblica di San Marino ha chiesto che la sua squadra di calcio, militante nella Promozione emiliana, sia retrocessa nella serie inferiore, la Prima Categoria.



PENNA RICCI-SUPERMEN - Il Penna Ricci di Perugia ha fatto suo un altro campionato federale: si è laureato campione locale della FIGC (fase primaverile), per la stagione 1975-'76, superando in finale l'Angelana e il Deruta. Titolo a parte, il Penna Ricci ha collezionato pure un numero incredibile di record: maggior numero di reti fatte (33); minor numero di reti subite (1); maggior numero di vittorie (en plein: 12 su 12); capocannoniere del campionato con l'ala sinistra Luca Schippa (14) e perfino la Coppa Disciplina. Come dire, il buongiorno si vede dal mattino. O no?



## TV sport

#### ITALIA

- 1 settembre Mercoledi Rete 1 - 22 Mercoledi sport
- 4 settembre Sabato Rete 1 - 15,55-17,30 CAMPIONATI MON-DIALI DI CICLISMO SU STRADA (fem-minile) DA OSTUNI - A COLORI Rete 2 - 19 SABATO SPORT
- 5 settembre Domenica Rete 1 - 9,15 CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO SU STRADA (professionisti) In Eurovisione da Ostuni Rete 1 - 12,00 CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO SU STRADA (professionisti) In Eurovisione da Ostuni - seconda parte

Rete 2 - 15,00 POMERIGGIO SPORTIVO

Rete 2 - 19,50 SPORT 7

Rete 1 - 22 LA DOMENICA SPORTIVA

#### SVIZZERA

- 4 settembre Sabato 23,40 SABATO SPORT
- 5 settembre Domenica 9,15 CAMPIONATI MONDIALI DI CI-CLISMO SU STRADA - Professionisti -In Eurovisione da Ostuni - Cronaca di-retta della partenza e dei primi giri 12,00 CAMPIONATI MONDIALI DI CI-CLISMO SU STRADA - Professionisti -In Eurovisione da Ostuni - Cronaca di-retta della seconda parte, delle fasi finali e dell'arrivo. 23,00 LA DOMENICA SPORTIVA
- 3 settembre Lunedì 20,45 OBIETTIVO SPORT Commenti e interviste del lunedì
- 8 settembre Mercoledi 23,30 CAMPIONATI MONDIALI DI CI-CLISMO SU PISTA - Velocità professionisti semifinali e finali - Inseguimento femminile finali - Tandem dilettanti finali - In Eurovisione da Monteroni di Lecce - Cronaca differita parziale

#### CAPODISTRIA

- 2 settembre Giovedí 17,15 TELESPORT - CALCIO
- 4 settembre Sabato 16,55 CALCIO: Olimpija-Velez
- settembre Domenica 12,00 CAMPIONATI MONDIALI DI CI-CLISMO SU STRADA (Professionisti) Da Ostuni in Eurovisione

#### LA SCHEDINA DI DOMENICA SCORSA

Atalanta-Lazio 1; Bologna-Avellino 1; Cagliari-Perugia X; Milan-Catania 1; Monza-Juventus X; Pescara-Fiorentina 2; Rimini-Roma 2; Sampdoria-Vicenza 2; Spal-Catanzaro 1; Ternana-Cesena 2; Torino-Foggia rinv.; Varese-Inter rinv.; Verona-Genoa 2; Monte premi L. 636.598.968. Agli 11 sono toccate L. 25.463.900.

#### RISULTATI TOTIP

1. corsa: Branchiglia 1, Ales X; 2. corsa: Rahaba 1, Facis X; 3. corsa: Dahurst X, Sorano 2; 4. corsa: Any way X, Magnesio 2; 5. corsa: Fort Knox 2, Fedina 2; 6. corsa: Tovric 2, Labrador X.



a cura di Marcello Sabbatini

L'arrivo di Reutemann a Maranello, mentre sfuma il mondiale di Lauda, suggerisce anche qualche riflessione morale

# Un argentino paga 60 milioni per correre in Ferrari e vincere a Monza

entre leggete queste righe, Carlos Reutemann dovrebbe avere già raggiunto Maranello, per definire il suo contratto con la Ferrari. Non solo per guidare subito la T.2 nelle restanti gare del campionato, ma naturalmente anche per il '77. Anzi l'argentino trentaquattrenne dovrebbe essere già a Monza a provare nei due giorni di questa metà settimana, per i quali la pista italiana è stata riservata alla Casa modenese e alla Copersucar di Emerson Fittipaldi.

Dopo aver realizzato il quinto tempo nelle prove di venerdi in Olanda con la Brabham Alfa e dopo essersi peraltro ritirato in corsa per guasto alla frizione, Reutemann ha dato l'addio al team Brabham, una squadra alla quale ha dato molte soddisfazioni anche se poi il suo freddo « padrino » Bernie Ecclestone (la « s » dovrebbe scriversi come quella del simbolo dei dollari) lo ha mortificato quest'anno. Si è lasciato freddo con il f.f. Presidente della Associazione F. 1, molto meglio con lo sponsor Martini e Rossi e con l'ing. Carlo Chiti dell'Alfa, ai motori della quale dell'Alta, ai motori della quale Reutemann ora riconosce le me-ritate qualità. Anzi è stato pro-prio grazie alle pressioni dei due « consociati » con la Brabham se il « sequestro » di pilota che Ec-clestone voleva attuare, preten-dendo la famosa penale di 150 mila dollari (120 milioni di lire) si è fortemente ridimensionata fortemente ridimensionata e Carlos ha potuto, soldi alla mano, risolvere il suo contratto a partire dal primo settembre.

« Mi gioco tutti i guadagni del-

TUTTE LE CORSE
CHILOMETRO
PER CHILOMETRO

la mia vita di pilota - ha confessato Reutemann - ma lo faccio volentieri. Faccio, a 34 anni, un investimento su me stesso. Andando alla Ferrari penso di po-ter puntare, negli anni decisivi della mia professione, a capitalizzare il mio nome con risultati che, con una macchina altamente competitiva come la Ferrari, possa mettere a frutto. Mi è dispiaciuto non poter correre già a Zandvoort con la Ferrari perché avrei potuto certo vincere. Ma un conto è sborsare 60 milioni e un conto 120. Debbo ringraziare il conte Rossi della Martini e l'Alfa se l'operazione di trapasso è stata resa possibile e se... Ecclestone si è accontentato ».

Non è stato facile far recedere il « padrino » dalla sua posizione di « ricatto » economico. C'è voluto probabilmente un duro autaut del suo sponsor multinazionale, con probabili avvertimenti sulla consistenza dei finanziamenti futuri, per contenere le pretese di Ecclestone, che ai centomila dollari di penale (per rinunciare ai quattro mesi di validità del contratto che aveva con l'argentino), voleva aggiungere il congelamento dei 40-50 mila dollari che deve ancora versare al pilota per quote premi e ingaggi di quest'anno.

Il conte Vittorio Rossi, stavolta, non è nemmeno venuto al G.P. E' rimasto a Forte dei Marmi dove è in vacanza, per far capire il suo atteggiamento a Ecclestone che con un portavoce Martini aveva fatto il duro nei giorni scorsi. La Martini ha voluto, invece, essere simpatica con la Ferrari e ora Maranello la ripagherà, permettendo al suo nuo vo pilota di portare le scritte della società sulle sue tute e sul casco.

Ecclestone ha tentato un'ultima carta, dimostrando anche quanto possa essere freddamente manageriale nell'interesse primigenio al denaro: avrebbe rinunciato alla maggior parte dei soldi che Reutemann gli pagava di tasca sua, a condizione che il suo ex guidatore gli firmasse un contratto di esclusiva pubblicitaria, con una percentuale del 20 per cento per tutti i contratti che Reutemann andrà a firmare



ZANDVOORT - James Hunt sul podio olandese insieme a Clay Regazzoni (a sinistra) piazzatosi in seconda posizione

« ora che si avvia a diventare il campione del mondo '77 ». Di questo, pare che Bernie si dica sicuro ed è sconcertante pensare come, spietatamente, abbia per un anno avvilito l'argentino (nei confronti del preferito Pace) e ora fa di queste affermazioni.

Ecco che si dimostra quanto sia labile il confine tra le qualità e le possibilità effettive dei piloti e la svalutazione che ne possono fare i costruttori. «E' immorale», ha detto Ferrari, quando ha saputo della cifra-riscatto che Reutemann ha pagato di tasca sua per guidare la T.2 (e la futura T.3).

L'ingaggio di Reutemann alla Ferrari certo metterà decisamen-te in forse il futuro di Regazzoni. Il suo tardivo « svegliarsi » in O-landa, quando è arrivato (anche per un sorpasso ostacolato da Jones nell'ultimo decisivo giro) a meno di un secondo da Hunt in difficoltà come lui di gomme e altro, ha evitato anche casi di coscienza a Maranello. Regazzoni da Brands Hatch, per l'incidente innescato con Lauda, è giubilato; ma lui sperava di restare. Ora con Reutemann già in casa, e con Niki che promette il ritor-no in Canada diventa dubbio non solo il contratto '77, ma anche la prosecuzione della stagione. Ammenoché la Ferrari non voglia schierare tre macchine nel gran finale di stagione, per tentare la carta della protezione totale dei punti di Lauda. Impresa peraltro difficile, ora che Hunt, con la sua testarda vittoria bis in Olanda, si è portato a due punti dal cam-pione del mondo. Il quale dovrà saltare sia la prossima Monza ma forse anche il Canada, checché si dica.

Certo è amaro il destino di Clay Regazzoni, che nel '74 si vide negare il titolo mondiale dallo sfacciato comportamento del d.s.

#### MONZACOLOR IN TV

In occasione del GP d'Italia, in programma sulla pista di Monza il 12 settembre prossimo, la Rai ha annunciato un collegamento speciale a colori per seguire lo svolgimento della manifestazione automobilistica.

Montezemolo, che non esitò a barattare il ritorno comunque di un ferrarista a campione del mondo, con il tentativo (portato avanti fino in Canada) di cercare di far vincere Lauda. Ciò gli si serviva per giustificare in assoluto la giubilazione da lui favorita di Merzario, dopo il famoso anno nero '73, dimostrando che l'austriaco, che aveva tolto il posto all'italiano, valeva di più.

In fondo anche quest'ingaggio in Ferrari dell'ottimo Reutemann (che permetterà tra l'altro una verifica di quanto abbia inciso sul mondiale '75 il valore del pilota e quanto la macchina) dimenticando tutti i piloti italiani, vecchi e giovani, è l'ultima dimostrazione di quanto poco valga in questo Paese il rispetto dei valori nazionali.

Quello stesso Ferrari, che ha fatto scatenare una campagna di stampa sfrenata per la nota vicenda dei « soprusi internaziona-li », accusando l'ACI e la CSAI di averlo abbandonato alle « mafie » straniere, è lo stesso che si è trovato in imbarazzo quando Mosley gli ha offerto un Bram-billa per fronteggiare l'emergenza Lauda. E' lo stesso che, al suo ex-Merzario, che al Nurburgring non solo ha salvato la vita (pensateci: la vita!) del campione del mondo, ma anche ha evitato con il compiersi di una tragedia totale più pericolosi strascichi pro-prio alla Ferrari, industria da corsa sempre necessaria di giustificazioni morali.

L'istinto di generosità cosa avrebbe dovuto suggerire? E' fa-cile rispondere. Invece le coscienze si sono appagate con un telegramma, qualche telefonata e magari un oggetto ricordo. Occorre aggiungere altro? Non fischiano le orecchie anche agli Agnelli? Gli italiani vengono utili come elettori se c'è da guada-gnare un posto di senatore con voti; non servono assolutamente anche se - come appassionati di quell'auto che ha permesso in fondo il maturare di fortune come quelle torinesi o di Maranelsi deve ripagare qualcuno di loro magari con qualche ca-vallo in più, il giorno che un connazionale potrebbe aver bisogno di questo contributo per ec-

Per grazia di Dio c'è qualcosa di più alto che ci pensa a ristabilire, con significative coincidenze di monito morale, i veri meriti e le credibilità degli uomini.



a cura di Bruno De Prato

Dopo l'alloro nelle 250, il pilota modenese, piegando Cecotto sulla pista del Nurburgring, ha conquistato anche il titolo mondiale delle 350 diventando così l'uomo di spicco del Continental Circus

# Walter Villa: il campione e l'operaio

7 alter Villa ce l'ha fatta. Sulla pista più impegnativa e spietata del mondo, assurdamente pericolosa, ma estremamente selettiva, la sua classe e la sua preparazione sono venute fuori nonostante i limiti di guidabilità che ancora affliggono la sua Harley 350.

Quest'anno nessuno si è sognato di contestare il Nurburgring, che pure si presentata nelle stesse condizioni, quanto a sicurezza, di due anni fa, quando l'asten-sione fu quasi unanime. Nessuno ha parlato di sciopero anche peri pensieri di tutti erano rivolti al duello che stava per avere per teatro il tormentato tracciato tedesco e per protagonisti il ventenne Johnny Alberto Ce-cotto su Yamaha e il trentaduenne Walter Villa su Harley David-

Ha vinto Villa, con rilevante margine, considerando la posta in gioco, e in questo modo il campione modenese è praticamente riuscito ad incarnierare il suo secondo titolo mondiale, anche se si deve ancora disputare l'ultima prova di campionato, il GP di Spagna. Villa non ha mancato neppure questo appuntamento, preciso e freddo, come sempre, senza mai concessione all'ottimismo facile cui la folgorante stagione poteva indurlo. Ha preparato la sua vittoria in terra germanica con la solita cura meticolosa, rintanandosi in un alberghetto all'interno del circuito, per seguire, accanto ai meccanici, la messa a punto del mezzo in modo da sovraintendere di persona al lavoro di gente che, dal canto suo, ha pur dimostrato di non aver bisogno di ulteriori sollecitazioni, tanto è stato l'impegno profuso da Milani e Mascheroni nel seguire Walter e nell'assisterlo nel-

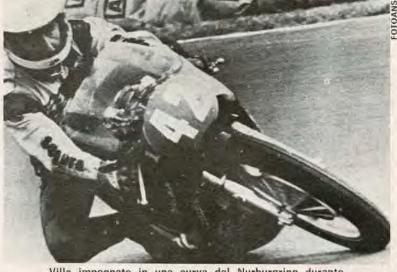

Villa impegnato in una curva del Nurburgring durante la gara delle 350. Il pilota della Harley, nella stessa giornata, ha vinto anche la gara delle 250

la conquista del secondo titolo di quest'anno. Al lavoro dalle sette della mattina alle sette di sera, Walter non ha voluto credere all'enorme distacco inflitto a Cecotto in prova, e ha fatto bene. Johnny è un avversario troppo intelligente per poterlo sottova-lutare sulla base dei tempi di qualificazione, Poi c'era da con-siderare che Johnny aveva girato in prova con la pioggia, e di questo Walter doveva tener conto se voleva continuare a vedere le cose in prospettiva realistica. Lo ha fatto, e non c'era da dubi-

L'ha spuntata l'esperienza sul coraggio, la classe e la freddez-za sullo slancio e la baldanza. Ma, evidentemente, per battere un Cecotto, Villa ha fatto ricorso a

qualcosa in più.

La concentrazione è l'arma as-soluta di Villa, che al « Ring » ha vinto anche la 250, classe nella quale si era già assicurato il titolo sul circuito di Brno. Poteva non correre, ma lui non fa concessioni alla pigrizia, come non ne fa alla platea. Freddo calcolatore per quanto riguarda la preparazione e la tattica di gara, ma sportivo purissimo e generoso quando si tratta dei suoi impegni. Una virtù in più per un campione che ha riportato in Italia un altro títolo e, per di più, con una macchina italiana. Con l'acquisizione del doppio titolo Villa diventa di diritto l'uomo di primo piano del motociclismo mondiale, certo il più serio e il più completo: grande collaudatore e tecnico, eccelso pilota dagli spunti astuti e freddamente temerari.

Per Agostini ritorno alla vittoria nella classe 500 con la MV: la nemesi storica colpisce ancora. Agostini se ha voluto tornare al successo ha dovuto tornare in sella alla macchina di Cascina Costa, vituperata quant'altre mai, ma sempre in grado di tenere testa alla concorrenza più agguerrita, ivi inclusi i giovani leoni ita-liani su Suzuki. Resta comunque molto positiva l'impressione lasciata da Ferrari, protagonista assoluto delle prove, con il suo eccezionale tempo in prova, nuovo record della pista. Agostini chiude l'anno senza aggiudicarsi alcun titolo, è la prima volta in nove anni, conseguenza di una politica manageriale sbagliata che ha dato origine ad una sequela di ripensamenti che hanno tolto concentrazione al nostro campionissimo. Nel finale, decontratto e ormai rassegnato, forse an-che con la MV finalmente in regola, Ago ha imposto i diritti della sua esperienza e della sua classe, nonostante si trovasse di fronte Ferrari e Lucchinelli, i due uomini migliori in sella alle Suzuki in gara al Nurburgring, assie-me all'americano Hennen. Ferrari fuori per guasto meccanico, tanto per cambiare, e Lucchinelli tenuto a bada agevolmente, Agostini si è involato tutto solo verso la vittoria, infliggendo al bravo Marco ben quarantotto secondi.

Lucchinelli al suo esordio mondiale, è finito terzo, un risultato diale, e finito terzo, un risultato davvero encomiabile, che lascia bene a sperare per l'anno prossimo. Resta da disputare il GP di Spagna, a titoli già assegnati (Shene, nella 500 Bianchi nella 125) e quindi di interesse molto scarso. Anche quello della classo. scarso. Anche quello della classe 50 è già nelle mani di Angel Nieto, il campione spagnolo al suo settimo titolo, tutti conquistati nelle cilindrate minime.

#### Walter mondiale...

Walter Villa è nato a Castelnuovo Rangone (Modena) il 13 agosto 1943. E' sposato, ha due figli. Ha iniziato l'attività appena compiuti i 18 anni. Ha corso in tutte le classi e con ogni tipo di moto (Mondial, Montesa, Villa, Yamaha, Triumph, Kawa-saki, Benelli, MV).

Dal '74 è pilota ufficiale dell'Harley Davidson, Nel '74 ha conquistato il titolo iridato della 250, l'anno dopo ha fatto il bis e in questa stagione ha vinto due titoli (250 e 350). L'ultimo pilota italiano a fare la doppietta era stato Agostini che nel '72 si era aggiudicato 350 e 500.

#### e... i suoi fratelli

CLASSE 50 Angel Nieto (Bultaco) CLASSE 125 Paolo Bianchi (Morbidelli) CLASSE 250 Walter Villa (Harley David-

CLASSE 350

Walter Villa (Harley Davidson)

CLASSE 500

Barry Sheene (Suzuki)

#### WALTER VILLA IN CIFRE

Nato: a Castelnuovo Rangone II 13 agosto 1943. Sposato, due figli.

agosto 1943. Sposato, due fit
CAMPIONATI ITALIANI VINTI
1966: classe 125 Seniores,
moto Mondial
1967: classe 125 Seniores,
moto Villa Beccaccino
1968: classe 125 Seniores,
moto Villa Beccaccino
1968: classe 60 Salita,
moto Malanca
1973: classe 250, moto Yamaha

1973: classe 250, moto Yamaha 1975: classe 250, moto HD

CAMPIONATI MONDIALI VINTI 1974: classe 250, moto HD 1975: classe 250, moto HD 1976: classe 250, moto HD 1976: classe 350, moto HD



Walter Villa, vince sugli altri anche in pignoleria. Le sue moto sono sempre controllate e ricontrollate. « Sono un professionista - dice e non voglio lasciare nulla al caso. Anche perché sarebbe pericoloso »

a cura di Giorgio Rivelli

IL PUNTO

## Moser ha paura del «bidone» all'italiana

on un precedente estrema-mente allettante, anche se sin troppo impegnativo (quello di Imola nel '68 dove Adorni vinse, poi Dancelli, Tacco-ne, Bitossi e Gimondi furono terzo, quarto, quinto e sesto), il nostro ciclismo torna in Italia domenica 5 ad Ostuni per un campionato del mondo che scotta. Fuor di dubbio che — a parte il monumentale Felice Gimondi (campione d'esperienza, di prestigio e di « public relations ») - si potrà far affidamento su una sola carta vincente - Francesco Moser — è lecito permettersi il lusso di sperare ugualmente? O non si deve, piuttosto, pensare che il leader azzurro risenta il peso della sua scomoda posizione dal momento che dovrà comandare una truppa della quale teme, persino, l'ammutinamento?

Par d'essere nell'assurdo: in Belgio si permettono di fare a meno di una pedina della portata di De Vlaeminck, da noi — più o meno velatamente, ma con insospettata veemenza - ci si sta arrabattando perché la Naziona-le non è esattamente quella che molti speravano. Sul piano di mediocrità che il ciclismo italiano sta attraversando in questa grigia estate, è chiaro che i « brocchi » si equivalgono per cui sarebbe stato logico, almeno, cer-care di mettere Moser in una posizione di tranquillità dal punto di vista psicologico: le pugnalate alla schiena non avrebbero dovuto appartenere a nessun titolo al nostro schieramento.

Senonché Martini per essere logico, per dar peso e significato alle corse definite di « indicazio-



Ancora una volta (Gimondi a parte) Francesco Moser è l'alfiere delle nostre speranze mondiali. Sperando, magari, nei ricorsi storici: nell'ultimo Giro, proprio ad Ostuni, Moser ha conquistato la maglia rosa

ne », s'è visto « condannare » ad una scelta che ha ferito, soprat-tutto, quel Moser che teme le... ombre azzurre più di quanto non gli accada nei confronti dei suoi autentici grandi nemici: Freddy Maertens, l'imbattibile, il super Merckx, Kuiper, Kneteman, Thevenet ed il « quasimodo » Pollentier.

G. B. Baronchelli, considerato come un anti-Moser per destinazione, Bertoglio incapace di dar aiuto a chicchessia, Conti che fa il capitano tutto l'anno, potranno tramutarsi in « equipiers » come, in pratica, sarebbe stato necessario per agevolare al massimo la punta di diamante della Nazio-

Riuscirà in cinque giorni Mar-tini a modificare certe mentalità ed a plasmare una squadra vera?

L'INTERVISTA

## Martini anticipa la tattica

aro Martini, vuoi spiegarmi, come faral — dopo aver i-scritto Moser, Gimondi, Baronchelli, Bertoglio, Bortolotto, Con-ti, Fabbri, Osler, Paolini, Poggiali, Riccomi e Santambrogio (due di costoro saranno solo riserva) — a presentare ad Ostuni una vera Nazionale che risponda all'esigenza di mettere soprattutto Moser, ed in seconda analisi Gimondi, nelle condizioni di diventare campione del mondo? Ottimista per natura, dotato di humour e simpatia come pochi il Commissario tecnico dei professionisti risponde a getto continuo:

« Sono tranquillo; non ho problemi e per una ragione ben chiara: tutti i selezionati sono in mano mia e li potrò manovrare totalmente, secondo quelle che saranno le esigenze della squadra. Partiremo, dunque, con i due - ripeto e preciso: solo due! - capitani ai quali gli altri otto dovranno dare la loro completa, generosa collaborazione dimenticando, per un giorno, le maglie dei rispettivi gruppi sportivi, per rammentare di essere tutti al servizio della maglia azzurra, in Nazionale. Il meccanismo del gioco di squadra dovrà funzionare automaticamente, in perfetto sincronismo, senza incertezze, con la più assoluta dedizione ai leaders. I nostri dovranno, in pratica, cercare di controllare la corsa, entrare nelle fughe con gli avversari pericolosi (i favoriti dovranno essere controllati personalmente da Moser e Gimondi limitandosi a seguirne le mosse, senza dare il minimo contributo all'azione). Salvo che, io stesso che sarò al seguito, non intervenga per dare un ordine diverso: del resto cristallizzarsi in una tattica fissa, obbligata, potrebbe equivalere ad una sconfitta; ma noi — sino all'ul-timo — lotteremo per rivincere il titolo mondiale. E sperimo di far-

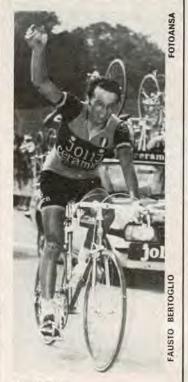

#### I FATTI

 BERTOGLIO RICOMPARE - Quando già pareva che e BERTOGLIO RICOMPARE - Cuando glà pareva che per lui, soprattutto per l'uomo senza carattere che si conosceva, non ci fosse più nulla da fare, Fausto Bertoglio toglie dal suo repertorio un - numero - mai recitato e vince — con una vigorosa fuga solltaria di 40 chilometri — la 25.a Coppa Placci a Imola che peraltro non dice granche in più di Interessante. Ma la ricompensa di Bertoglio — che il dott. Lincei aveva anticipato: eccolo il mago! — giustifica la giornata. dott. Lincei aveva anticipato: eccolo II magol — giustifica la giornata.

• UNA SELEZIONE CHE FA DISCUTERE - Tre ore dopo la conclusione della « Placci» II C.T. Martini annuncia al popolo i nomi dei dodici professionisti. iscritti al mondiale su strada. Con Moser e Gimondi ecco, dunque: Baronchelli (per la 
\*Tre Valli » e per la spinta massiccla della stampa milanese). Bertoglio (per la « Placci»). Bortolotto 
(perché gregario di Moser). Conti 
(per cancellare al fratelli Magni 
l'amarezza per l'esclusione totale 
nel '75). Fabbri (per meriti reali). 
Osler (perché trentino, amico di 
Moser). Paolini e Santambrogio (entrambi per compensarii del ruolo 
di « riserva « avuto nel '75). Poggiali e Riccomi (per gli autentici 
grossi titoli di entrambi). Per quanto vi sia poco da arzigogolare non 
mancano critiche e polemiche più 
o meno garbate soprattutto contro 
Conti.

• BATTAGLIN SCOMPARE? Non 
si sa bene da quale stranissimo. lo il mago! — giustifica la giornata.

• UNA SELEZIONE CHE FA DISCU-

o meno garbate sopratturto contro Conti.

• BATTAGLIN SCOMPARE? - Non si sa bene da quale stranissimo male affilitto Battaglin annuncia che la stagione, per lui è finita. Però in attesa del verdetto medico si aliena ugualmente. I beninformati pretendono di sapere che « Giovannino » patisce il male del primo anno di matrimonio,

• DE VLAEMINCK IN TECNICOLOR Per la prima volta in Italia il ciclismo passa in diretta a colori sui teleschermi col Giro del Lazio (sabato 28). I nostri fan fianella, De Vlaeminck infila il titubante G.B. Baronchelli e... sul pavé dell'Appia Antica va a vincere.



ice la legge: solo dal 1. ottobre s'apre la caccia ai corridori delle altre squadre. Chi lo fa prima, povero lui, che brutte botte si prenderà (ma in pratica non è mai accaduto nulla...). E' anche vero però che chi aspetta il 1. ottobre finisce con l'essere considerato un cittadino onorevole, tre volte buono e non trova certamente sul mercato quegli uomini che già hanno, più o meno disinvoltamente, sottoscritto i contratti per l'anno che segue. Meglio allora cercare (italianescamente) di arrangiarsi e di rischiare complicazioni come quelle, ad esempio, che potrebbero esser legate ai nomi di:

1) Johan De Muynck, che ha firmato prima per la « Bianchi-Campa-gnolo » poi per la « Brooklyn » (la sua squadra di quest'anno), infine, per la belga la «Jisboerke-Colnago» che gli ha fatto ponti d'oro.

2) Giancarlo Bellini, già annunciato ...quasi ufficialmente come capitano '77 della « Zonca-Santini » e poi, pentitosi, rimasto alla « Broo-

3) Giacinto Santambrogio già passato, armi e bagagli, alla « Sanson » (tesa a rinforzarsi anche con Fabbri, Fuchs, Lualdi e Lora) ma adesso sulla via del pentimento per tornare, figliol prodigo, alla sua « Bianchi-Campagnolo ».

4) Luciano Lora, un eccellente gregario, in ballottaggio (quante le firme?) tra la « Magniflex », la « Sanson » e la « Bianchi-Campagnolo ».

5) Giuseppe Martinelli, medaglia d'argento a Montreal, professionista nel '77 (con Sgalbazzi) per la « Jol-ljceramica » pur essendo impegnato da tempo con il costruttore Colnago (e quindi la « Scic »).

Senza complicazioni, almeno sem-bra, lo «scambio» Gualazzini da una parte e Vercelli-Rota dall'altra tra « Brooklyn » e « Scic » e le non contrariate « cessioni » di Marcello Bergamo (col fratello Emanuele) alla « Zonca-Santini », di Rossignoli alla « Jolliceramica », di Fontanelli alla « Magniflex » e di Borgognoni alla « Vibor », la nuova equipe che Zilioli guiderà come direttore sportivo (e che dovrebbe far arrivare in Italia qualche altro straniero ingombrante: Van Impe, si dice).

Johan De Muynck ovvero il pezzo da novanta del ciclomercato



#### IL CALENDARIO

- 1 settembre: inizio collegiale professionisti azzurri a Selva di Fasano 2-4: Congressi Internazionali della FICP, della FIAC, dell'UCI a Ostuni
- 4: Campionato mondiale strada donne (ore 16), Ostuni (Brindisi)
- 5: Campionato mondiale strada professionisti (ore 9,30; km 288), Ostuni
- 7-10: Campionati mondiali su pista Monteroni (Lecce), in palio i titoli della velocità, in-seguimento, mezzofondo dietro moto per professionisti; velocità, inseguimento donne; veloci-tà tandem, mezzofondo dietro moto e individuale km 50 per dilettanti
- 7-10: Giro del Nord (Francia)
- 8-15: Giro della Catalogna (Spagna) 10: Criterium degli assi - Valkenburg (Ol.)
- 11: Giro del Veneto Montegrotto (Padova)
- 12: Circuito di Martorano (Forli) Gr.; Pr. di Fourmies (Fr.)
- 13: Circuito di Larciano (Pisa)



Inserto a cura di Aldo Giordani

Racconto di una notte di mezz'estate a proposito dei grossi calibri trattati dalle nostre società

# Di Gregorio, Kupchak Nater e compagnia

desso vi spieghiamo come è nata e co-me si è dilata la « vicenda-Di Gregorio ». Bisogna risalire ai primi dell'esta-te. Dopo una partita serale, ci si ritrova al «Ranch» milanese per una pizza con alcuni esponenti del « milieu ». Ricordo che c'erano Corsolini, Tanelli, Vandoni, Petazzi, Arrigo-ni, ed altri ancora. Si viene a parlare degli « oriundi », e scappa fuori il nome di Di Gregorio, ma non come possibile candidato alla piazza italiana, bensi come accademico di-scorso sulle sue possibilità effettive dopo il noto incidente. Si parla anche del suo contratto, e qualcuno osserva — secondo la dif-fusa (ed imprecisa) asserzione secondo cui uno stipendio italiano equivale al suo dop-pio in America — che i quattrocentomila dollari che egli prende là, sono uguali agli eventuali duecento che qualcuno gli desse qui. Sempre tanti, tantissimi, troppi per i nostri bilanci: ma, se vuoi una stella — questa la conclusione di quella chiacchierata not-turna — non puoi illuderti di averla al costo di un pur bravo comprimario.

Poi, nel corso dell'estate (mentre noi si era a Montreal) il discorso si è spesso ripetuto nelle serate attorno ai tavolini dei bar dopo i vari tornei. E spesso, quando si sentivano delle richieste pesanti da parte di questo o quell'oriundo, qualcuno ribatteva: « Ma sì, neanche fosse Di Gregorio! ». Poi si di-scuteva (ma sempre in teoria, in pura astra-zione), se egli avrebbe potuto avere i docu-menti di oriundo, se avrebbe accettato di chiedere la nostra cittadinanza, eccetera. Sempre ripetendo un'osservazione centrata, che era già stata fatta in quella prima tavolata milanese: che cioè egli — col suo ginoc-chio non più perfetto — potrebbe preferire un campionato con ritmo più blando come il nostro, a quello massacrante dei profes-

Parla oggi, parla domani, la proposizione si è deformata e capovolta: così da un ipotetico interessamento del tutto platonico di squadre italiane nei confronti di Di Gregorio, si è giunti, come càpita in queste cose, ad una «offerta» partita dallo stesso Di Gre-gorio per giocare in Italia. Anche la cifra di duecentomila dollari non è mai stata fatta da lui. Di vero c'è che la Scavolini, trovandosi a dover trattare con l'America per lo straniero e per l'oriundo, ha semplicemente detto al suo segretario Amato — quando il nome Di Gregorio si è fatto sui nostri giornali — di appurare la reale portata dei fatti. Disposta la società pesarese, questo sì, ad affrontare anche eventualmente la spesa di cui si vociferava. Dopodiché, il primo abboccamento Di Gregorio-Italia c'è stato.

Ma la Scavolini (a parte la questione eco-nomica) avrebbe in ogni caso sbagliato a prendere un Di Gregorio (pur immenso, pur integro), come straniero per la eterna questione che prima bisogna garantirsi i rimbalzi. Di Gregorio è il «dio-degli-assit ». Ma un conto è dare la palla a McAdoo; un conto leggermente diverso è darla a... (il nome mettetelo voi, non ha importanza). Si sarebbe ripetuto il caso-Yelverton con la Pinti dell'anticolori dell'antic no scorso (e Di Gregorio, che è m 1,83, di rimbalzi non ne becca neanche la metà rispetto a Charlie). Ove invece il super-Ernestino fosse potuto venire come oriundo, al-lora il discorso sarebbe diverso. Con un gros-so pivot, anch'egli teoricamente tesserabile, la coppia avrebbe potuto fare sfracelli. Ma sono discorsi accademici, perché Di Gregorio non verrà.

A proposito di grosso pivot, sapete che il Fernet Tonic non ha battuto ciglio alla ri-chiesta di Kupchak (ottanta milioni). Per Kupchk, il giorno 26 luglio, alle ore 17, al-l'Hotel Queen Elisabeth di Montreal, il suo agente Larry Fleitsher si è incontrato con Rubini. Avesse detto sì, Rubini avrebbe fir-mato subito. Allora gli emolumenti erano di sessantamila dollari circa. Ma Fleitsher presessantamita dollari circa. Ma Fieltsher prese tempo. Dette appuntamento a Rubini per il martedì successivo a New York. Voleva aspettare le ultime « scelte », voleva valutare altre prospettive. Rubini si cautelava allora con una opzione su Hansen fino al 12 agosto. Anch'egli — alla risposta di Kupchak — voleva aspettare l'evolversi della situazione per Denton e per Gianelli.

Tornato a New York, il signor Fleitsher non trovò richieste della NBA, ma trovò invece il rilancio del Fernet Tonic; e Rubini lasciò perdere, pensando (giustamente) che tra Hansen e Kupchak non vi è certo la diffe-renza di quaranta milioni di lire all'anno. Oltre tutto, allora, egli puntava sempre su Denton o Gianelli (poi tutti due sono apparsi inamovibili per l'andamento delle « scelte » supplettive, come abbiamo già spiegato). Quanto a Nater, aveva già scritto una bella lettera a Bogoncelli spiegando che le offerte del Cinzano erano vantaggiosissime, ma per un giocatore il fatto di essere nella NBA è il massimo delle aspirazioni. Per cui lui preferiva l'America all'Italia. E a me personal-mente nessuno toglierà mai dalla testa che fu controproducente fargli fare quella famo-sa partitella al Palalido al fianco dei ragazzini, perché al momento di decidere Nater deve per forza aver pensato: « Ma come? io debbo lasciare questo basket per andare a giocare coi bambini? ». E ha rinunciato.

Mister Pressing

## Le trovate del tubo

Uno dei mille regolamenti idioti del basket italiano è quello che non consente il passaggio di un americano da una squadra all'altra, neanche dopo che la sua società l'ha volontariamente perduto di forza. Esempio: la Chinamartini rinuncia a Laing, e tessera Grochowalski. Perché Laing non deve poter restare in Italia, se un'altra società lo vuole? Nossignore, non può. La Scavo-lini l'avrebbe preso. Invece ha dovuto diventar matta, spendere milioni in viaggi e telefonate, e correre l'alea di un giocatore nuovo invece di poter presentare la certezza di un giocatore noto e collaudato. Se noi in Italia non ci facciamo notare con qualche « trovata » speciale, non siamo contenti. Il gualo è che, in novantanove casi su cento, si tratta di trovate a pene di segugio.

## Il CT Primo coach a vista

Giancarlo Primo non ha accettato la carica di segretario generale e direttore operativo della federazione, preferendo guidare ancora per quattro anni la nazionale. Già a Montreal, a proposito della guida tecnica della squadra azzurra, il presidente Vinci aveva dichiarato: « Nenti cambia! ».

- Ugo Govoni (m. 2,08, modenese del '59 in forza alla Sinudyne) ha trascorso tre settimane a Filadelfia insieme con il catanese Mario Porto, suo coetaneo di due metri tesserato anch'egli per la società felsinea.
- Il Cinzano gloca due partite in Francia contro il Tours l'11 e il 13 settembre. Il Tours è campione di Francia ed è stato battuto proprio dal Cinzano nella finalissima della Coppa delle Coppe

## Parish al mittente

Parish è certamente un asso. Le società italiane non avrebbero potuto aggiudicarselo, ma forse è meglio così. Richiesto in Sicilia se l'Italia gli piacesse, rispondeva « no ». Richiesto se avrebbe giocato volentieri da noi rispondeva « no ». Richiesto se il basket di qui gli sembrava abbastanza buono, rispondeva « no ». Sarà un campione dei canestri, ma non è certo un campione di cortesia. Stia pure a casa sua.

- Le società italiane preparano i giovani con enorme profusione di denaro e poi li consegnano su un piatto d'argento agli allenatori nazionali per gli auspicati successi patriottici. Ad esempio, Pedrotti — che per la nazionale sarà il Ven-demini di domani — ha trascorso a spese della Sinudyne sette settimane in una scuola di basket di Los Angeles.
- Non a Cortina, bensì a Madonna di Campiglio ha trascorso le ferie di lusso il mago dei campioni Gianluigi Porelli. Ma l'annotazione di base del « noblesse oblige » dopo il titolo tricolore, resta. In gita a Ponte di Legno il « deux ex machina » dello scudetto felsineo ha conosciuto Enrico Castelli, « dirigente-super » di quando il basket era guidato da personaggi di gran calibro.

Dal prossimo numero una grande inchiesta di Aldo Giordani L'ITALIA NEL CANESTRO Per farle adottare ai giocatori italiani, occorrerebbe un biennio propedeutico al Politecnico

# Le difese a «go-go» di Mister Smith

ento di riassumere le tattiche difensive di Smith quali erano applicate dalla squadra olimpionica americana. Dico che « tento », perché — se si volessero spiegare bene — è ovvio che bisognerebbe scrivere un libro. E condensarle in un articolo non è agevole. Mi limiterò a dar conto del sistema che egli adotta per far applicare repentinamente alla squadra questo o quel modulo difensivo, con l'accordo che sempre — come i telespettatori avranno veduto — i suoi giocatori prendevano sulla linea di tiro libero prima di battere i personali, ma che spesso il « play » sostituiva (quando non c'erano personali da battere) dando in gioco i segnali convenuti.

Dunque, esistono innanzitutto la «linea blu» e la «linea bianca». La linea blu «battezza» i vari tipi di difesa: ad esempio «blu dieci» è la normale difesa a uomo; «blu venti» la difesa-floating; «blu trenta» il pressing; «blu quaranta» la zone press; «blu cinquanta» la rundand-jump, e così via. La linea bianca definisce invece l'area di applicazione delle varie difese: «bianca dieci» significa marcare normalmente, chiusi sotto canestro; «bianca venti» vuol dire avanzare a metà della propria area; «bianca trenta» stabilisce che bisogna iniziare il marcamento a metà campo; «bianca quaranta» nella metà campo avversaria; «bianca cinquanta» a tutto campo, eccetera.

Stabilito questo, dalla panchina l'allenatore ordina, per fare un esempio, « blu trenta ». I giocatori sanno che si tratta del pressing. A questo punto è il « play » in campo che, alla « blu trenta » ordinata dalla panchina, aggiunge il numero della linea bianca: per esempio: « bianca quaranta », cioè ordina che il pressing vada fatto a cominciare dalla metà campo avversaria. Oppure il coach dalla panchina dice: « bianca cinquanta », e i giocatori in campo sanno che debbono marcare a tutto campo. Ma qui interviene ancora il «play» che, sulla « bianca cinquanta », aggiunge il suo numero dell'altra linea, ad esempio « blu quaranta », stabilendo così che a tutto campo sarà fatta la « zone press ».

Insomma la panchina dà una delle due linee e il numero corrispondente. Il «play» in campo dà, della linea restante, il numero che determina ulteriormente come o dove difendere.

Si tratta ovviamente di capolavori d'alta strategia difensiva, validi per fuoriclasse di quel genere. Smith, quel sistema, lo segue d'abitudine nella North Carolina University. Ma anche gli altri olimpionici in sei settimane hanno assimilato benissimo tutto. Da noi, è probabile che ai nostri giocatori occorrerebbe, per applicare una roba del genere, un biennio propedeutico al politecnico...

E adesso, per cortesia, cerchino i nostri allenatori di non voler applicare una faccenda di quel genere alle squadre di prima divisione o magari di minibasket, come talvolta è accaduto in passato con le più moderne tattiche. Occorrono ovviamente giocatori in grado di attuare quegli accorgimenti. Inoltre nessuno dimentichi mai che la « squadra-USA » di Montreal era sì forte in difesa (una difesa — come abbiamo visto — arcicompleta e per gli avversari tremenda da capire). Poi però la « squadra-USA », quando aveva conquistata la palla, la buttava nel canestro. Era cioè non meno agguerrita in attacco, tutt'altro!!! Ed è per questo che ha stravinto.

a. g.

## L'Oscar dell'estate

A Riccione, nel corso di una serata mondana, è stato attribuito a Rovati « l'Oscar dell'estate » per la miracolosa campagna da lui effettuata, e per la squadra che è riuscito ad allestire pur mettendo in cassa una « sbatoffola » di milioni. La meritata onorificienza gli sarà consegnata durante uno dei prossimi tornei.

• Avendo la Francia assorbito la regola americana secondo cui ogni squadra può trasferirsi nella città che preferisce, lo Stade Français ha annunciato che giocherà ad Evry, forte dei nuovi acquisti « gregoriani » Service e Carlsson, ma anche del diciassettenne Cham, della Guadalupa, candidato alla nazionale.

## La fuga di Beretta

rimento di Beretta. Il giocatore era a Messina per un torneo con la Forst nei giorni di scadenza delle liste. Aveva già fatto sapere in precedenza ad Allievi e Taurisano di sentirsi « chiuso » da Lienhard e Della Fiori, e di chiedere perciò il trasferimento in una squadra meno forte per poter giocare di più. Allievi aveva tentato qualche scambio vantaggioso ma nonaveva trovato accordi. E allora comunicava al ragazzo per telefono, in quella tal giornata di fine luglio a Messina, che doveva considerarsi confermato. A quella comunicazione, Beretta esplodeva: « E invece io me ne vado subito ». Detto e fatto, ficcava la roba alla rinfusa nella valigia, usciva di corsa dall'albergo e si dirigeva all'imbarco dei traghetti. Allievi informava Taurisano dell'accaduto, il « coach » si informava e — saputo dal portiere che il « biondone » aveva effettivamente lasciato l'hotel - cercava con Petazzi di raggiungerlo. Ma i due arrivavano che il traghetto con il fuggiasco levava le ancore. Breve conciliabolo tra i due: « Cosa dobbia-mo fare? ». Prima decisione era quella di lasciarlo al suo destino. Però i due riflettevano: « In fin dei conti ha appena vent'anni, per la legge è maggiorenne ma è ancora un ragazzo. Vediamo di raggiungerlo per farlo ragionare ». Detto e fatto, si buttano sul traghetto successivo e vanno all'inseguimento: A Villa San Giovanni — pensano - sarà alla stazione ».

E li Taurisano comincia a setacciare tutte le carrozze in partenza, scompartimento per scompartimento. Petazzi invece chiede in giro: « Avete visto per caso un gigante biondo così e così? ». Siccome a Villa San Giovanni, di giganti biondi non ne bazzicano molti, qualcuno risponde che si, in effetti, l'aveva notato: prima stava telefonando, poi era andato al bar. Comunque, cerca di qua, cerca di là, Beretta non si trova. Il « Tau » e Petazzi stanno già per rientrare quando eccolo che compare. Cercano di farlo riflettere sul suo inqualificabile colpo di testa, ma quello è irremovibile. Allora prendono il telefono e informano Allievi: « Uno così - dice Taurisano - in squadra non può certo

## Villalta - Vecchiato duello in quota



Serafini e Villalta, duo di... pivot per Peterson

Il Cinzano ha trattenuto Vecchiato perché egli è l'unico, dalla leva '54 in avanti, a poter contrastare nel « settore-lunghi » il Villalta petroniano, destinato per ragioni anagrafiche, a diventare tra qualche tempo (secondo i programmi virtussini) il dominatore del suo ruolo in Italia.

● La Lega ha spostato la riunione all'undici settembre. Con lo spostamento al 17 ottobre del tesseramento-oriundi, Raffaelli e Perrazzo possono partecipare come argentini alla Coppa Intercontinentale.

## I numeri di Raffin

vendo la fortuna di avere in Maurizio Gherardini un ame-A Maurizio Gheraromi un anterpla-ricanologo di fama interpla-manda d'estate i netaria, il Jolly manda d'estate i suoi pulcini e i suoi galletti in America a vedere come si gioca davvero a pallacanestro, e possibilmente ad imparare. Così « Riccio » Lasi ha profittato assai di un « camp » americano, ricevendo l'immancabile offerta di una borsa di studio da parte di una « high school » americana (per l'esattezza la Henninger di Syracuse, nello stato di New York). L'intraprendente romagnolo l'ha accettata ed ora va in America per un anno. A Pocono — nel « camp » di Landa — insieme con Lasi c'era anche Vito Fabris, che i compagni prendono in giro dicendo che una mattina ha fatto « uno-contro-uno » con un... orso (ma questa versione non è stata assolutamente diffusa da Bianchini). Lui pure si è avvantaggiato, col « gas » in corpo per la favolosa legione di dimostratori ad altissimo livello che i partecipanti potevano avere sott'oc-

Raffin si chiama Rommel, con quel nome a Forlì l'hanno già definito la « volpe-del-dessert », perché è sta-to molto astuto ad assicurarsi il « dolce » dopo le Olimpiadi con l'ingaggio italiano. Il canadese di Casarsa, primissimo tra gli oriundi a presentare la completa documentazione di italianità, alle Olimpiadi di Montreal ha fatto 10 su 21 nel tiro (cioè tre tiri per partita); ha avuto 6 su 8 nei personali, ha preso 10 rimbalzi in attacco e 5 in difesa, ha segnato 26 punti (quasi quattro per partita) ed ha perduto 5 palloni (meno di uno per gara). Ha giocato da un minimo di 10 minuti contro l' URSS a un massimo di 17 contro l' URSS la prima volta (a parte i due soli minuti contro l'Australia, perché non stava bene). Purtroppo, a Forlì, si è poi infortunato piuttosto seriamente, nello stesso punto del piede sinistro che aveva subito una frattura (mal curata) nel dicembre scorso in Canada.

## Le maxi-ferie dei baskettieri

Un brillante membro dell'Associazione Giocatori ha protestato perché i cestisti in pratica non... hanno ferie e sostanzialmente « lavorano » sempre. Questo sarà caso mai vero per i dodici azzurri, ma la stragrande maggioranza degli altri si gratta la pancia per mesi e mesi. I varì Ossola e Bovone (tanto per fare due nomi a caso, in rappresentanza delle decine d'altri nelle stesse condizioni) non hanno fatto una sola partita per la loro società negli ultimi tre mesi.

- Dedicato ai calciatori tanto delicatini. Il loro primo giorno (dicesi il « primo » giorno) dopo le ferie, i giocatori della Sinudyne hanno fatto venti chilometri di corsa mattutina, e due ore e mezzo di palestra il pomeriggio. Nelle altre squadre, razioni consimili!
- Bonamico deve sottoporsi ad una leggera operazione al setto nasale per aumentare di molto la già cospicua capacità polmonare.

# **Nelle Coppe** avanti c'è posto!

Telle Coppe, per le squadre italiane, avanti c'è posto. I primi turni possono essere superati, sia pure — in genere — con notevole dispendio di... denaro. Porelli, tesoriere della Sinudyne, si è sentito male quando ha saputo di dover anda-re fino in Israele. E Glauco, amministratore della Girgi, dice che essere « detentori » è una bella fregatura, perché ti accoppiano a tre squadre di pellegrini, così nella prima fase spendi un mare di lire in spese di trasferte, e non fai un soldo di incasso. Le due società italiane hanno chiesto di non giocare contemporaneamente in casa per ovvii motivi. Il rientro dei russi comporta l'Armata in Coppa dei Campioni, lo Spartak in Coppa delle Coppe e una sola squadra (Dynamo Mosca) in Coppa Korac, perché altre squadre competitive non ne hanno, e non hanno i soldi per le trasferte. Hanno chiesto che la Dynamo saltasse il primo turno, e sono stati accontentati, anche se la squadra moscovita non avrebbe avuto alcun titolo per ottenere questo trattamento preferenzia-le. Anche all'Armata Rossa, perché possa spendere poco, sono state assegnate squadre vicinissime. Le trasferte più lontane (Turchia e Israele) sono state assegnate alle due squadre italiane considerate le più ricche. An-che lo Spartak Leningrado è direttamente qualificato per i quarti di finale della Coppa delle Coppe non si sa perchè, non avendo l'anno scorso partecipato.

COPPA DEI CAMPIONI - Sei gironi da quattro. Successivamen-te girone da sei. Girgi con Istambul, Leverkusen (Germ.) e Dude-linge (Lussem.) **Sinudyne** con Maccabi, Olympiakos Pireo, Dynamo Bucarest (Nota: Molto più duro, senza paragone, il girone dei bolognesi rispetto a quello dei Varesini).

**COPPA DELLE COPPE** - La Forst qualificata per gli ottavi, il Cinzano per i quarti, che saranno giocati in due gironi da quattro squadre (le prime due in semi). COPPA KORAC - Nei quarti, ci saranno quattro gironi da tre. Intanto l'Alco, se batte il portoghese Sangalos, si trova il greco Panellinios. La **Snaidero**, se batte gli austriaci del Wels, si tro-va il bulgaro Balkan; la Canon, se batte i turchi di Smirne (superspesa), trova i francesi del Challans (mica facile) oppure l'YMCA Madrid. Anche l'IBP va in Grecia fino a Salonicco.

Tra le donne, abbiamo il solo Geas nella Coppa dei Campioni (che sarà vinta dal Daugawa Riga). Lo schiaffo morale per il basket italiano è che, nella Coppa delle Coppe intitolata al nome di una giocatrice italiana (la grande e compianta Liliana Ronchetti) non parteciperà alcuna squadra italiana!!!

## Situazione oriundi

Hanno già il certificato di cittadinanza: Rafaelli, Prato, Raffin, Perazzo.

Hanno già il passaporto italiano: Piacenza, Melchionni, Menatti, Melillo.

Tutti gli altri hanno ancora le pratiche in corso.

Il passaggio dalla grande Girgi alla modesta Lazio ha creato un tale « choc » in Bill Campion da evocare in lui l'irresistibile ricordo dei « subnormali » lasciati in America. Si trattava nella realtà di profonde divergenze tecnico-amministrative. Raggiunto un compromesso, per cui la società italiana non impugnerà il contratto.

## Società esose

I maggiori esponenti dell'atletica leggera, cioè gli atleti che corrono, saltano e lanciano, si sono fatti imprenditori di se stessi. Qualche membro dell'Associazione giocatori pensa di fare altrettanto nel basket, saltando quelli che vengono definiti gli « esosi apparati societa-

## Sinudyne affari d'oro

a Sinudyne « edizione-Villalta », parte nella nuova sta-gione con una felicissima mossa vincente. E' noto come già negli anni scorsi, tutti gli abbonamenti andassero a ruba, e restassero anzi a mani vuote molti che avrebbero voluto abbonarsi. Nel corso di questa estate, si è provveduto a far numerare altri 1.800 posti, che verranno anch'essi offerti in abbonamento, in aggiunta ai 4.800 precedenti, tutti ovviamente confermatissimi. Per i nuovi due settori, le prenotazioni sono già 900. Si calcola che all'inizio della campagna - abbonamenti, previsto attorno al dieci di settembre, tutte le tessere saranno prenotate.

Con la nuova formula di campionato, ci sarà un tipo normale di abbonamento per la prima fase, poi un secondo abbonamento speciale per la seconda fase, del tipo che si potrebbe definire « bonus-malus », nel senso che - non potendosi sapere a priori quante partite farà la squadra a causa della formula coi " play-offs " - verrà venduta in sostanza una tessera per quattro in-contri col rischio che la squadra invece faccia soltanto i tre che tutte le formazioni comunque sosterranno. Ma è un rischio, trattandosi di uno squadrone come la Sinudyne, sostanzialmente nullo. Invece, per le ultime eventuali partite di playoffs per il titolo, niente abbonamenti e biglietti venduti dopo la effettiva qualificazione, con la naturale precedenza agli abbonati. Per la Coppa Europa, abbonamento speciale al gironcino di cinque partite, al quale la Sinudyne in ogni caso arriverà.

La Sinudyne strabatterà quest'anno il record degli incassi (abbona-menti+biglietti) avvicinandosi mol-to al mezzo miliardo di entrate. E pertanto in questa situazione anche il costo di un Villalta, già notevolmente ridotto con la cessione di Tommasini, Benelli, Ranuzzi e Violante, assume una proporzione molto più « normale ». Anche se la nuova formula di campionato, comportando per la Sinudyne tre incassi in meno, l'ha privata in sostanza di trenta milioni, la società bolognese è quella che di gran lunga sotto l'aspetto finanziario sta meglio di

## Hansen ai «raggi X»

n'infinità di lettori, soprattut-to di fede « cinzanina » ci manda lettere per chiedere: « Ma chi è questo Hansen? Come ha giocato alle Olimpiadi?». Rispondiamo facendo parlare le cifre. Ha segnato p. 13,7 per partita giocan-do circa 27 minuti per gara: cifre che, ragguagliate al 40 ipotetici minuti, gli danno una media teorica di realizzazione sui 20 punti a partita, tutt'altro che disprezzabile, tenuto conto che Hansen - se è vero che ha giocato per lo più contro squadre di secondo piano - è anche vero che ha affrontato due volte l'URSS. La sua percentuale di realizzazione è stata del 45%. Ha effettuato più di undici tiri per partita, insaccandone più di cinque. E que-sto dà già l'idea delle caratteristiche del giocatore. Non guadagna molti tiri liberi (2 per partita). In compenso li insacca in altissima percentuale (100% a Montreal). Ha preso 2 rimbalzi e mezzo per partita in attacco, più cinque e mezzo (quasi) in difesa. Non commette molti falli (poco più di tre per partita a Montreal); non distribuisce « assist » (appena due in tutto, cioè 0,3 per partita); e non perde molti palloni (appena 1 e mezzo per gara). Nelle due partite ad alto livello che ha giocato, cioè le due con l'URSS, è andato molto bene nella prima, segnando un bel 5 su 9 (56%) contro la grossa batteria di pivot avversari e catturando in sedici minuti ben dieci « re-def » più 4 « reb-off », ma commettendo quattro falli. Nella seconda ha giocato di più (27 minuti) ma è andato malissimo nel tiro (appena 4 su 17), ed è stato anche contenuto sotto plance (appena otto rimbalzi in tutto, equamente distribuiti). Questo è Lars Hansen, il giocatore canadese di scuola americana nato in Danimarca chiamato in Italia dal Cinzano e proveniente dalla Washington State University.

 Per spiegare agli arbitri il nuovo regolamento, si aspetterà il 26 settembre (sic!). Dovendosi designare per il raduno una località centrale e dotata di aeroporto per essere facilmente raggiunta da ogni punto d'Italia, la scelta è caduta su... Sanremo (!!!).

## Solo May, dei «Big 10» era alle Olimpiadi!

a North Carolina University, al quinto posto del Ranking 1976, ha fatto man bassa di onori nell'Atlantic Coast Conference. Dean Smith, che ha allenato la squadra statunitense alle Olimpiadi di Montreal, ha collezionato 102 voti (dei 156 disponibili) come l'allenatore dell'anno della A.C.C.

Smith, che vanta un record di 311 vittorie contro 106 sconfitte da quando è al North Carolina, è stato votato allenatore dell'anno per la quarta volta, Mitch Kupchak, il m 2,07 senior pivot del North Carolina, ha avuto una media di 18 punti, 11,4 rimbalzi ed una percentuale nei tiri del 59 per cento (una delle migliori della nazione): con 74 voti è stato scelto come miglior giocatore precedendo Kenny Carr (considerato da molti come il futuro McGinnis) che ha ricevuto 50 voti. Kenny Carr, del North Carolina State e anch'egli a Montreal, è al quinto posto tra i cannonieri con una media di 27,9. Per il primo quintetto della A.A.C. il North Carolina ha realizzato due dei suoi giocatori di Montreal: Kupchak e la guardia Phil Ford. Fanno parte del primo quintetto, oltre all'altro olimpico

del N.C. State, anche John Lucas del Maryland (forfait alle Olimpiadi) e Tate Amstrong del Duke, che a Montreal c'era. Per il secondo quintetto sono stati votati Wayne Rollins del Clemson, Skip Brown e Griffin del Wake Forest, Wally Walker del Virgi-nia (tutti assenti a Montreal) e Walter Davis del North Carolina, ora campione olimpico.

Nella Big 10 Conference il primo quintetto trova nell'Indiana, campione del 1976, due soli giocatori, Scott May e Ken Benson. Completano il primo quintetto Terry Furlow del Michigan State (terzo cannoniere della nazionale con una media di 30 punti), Rickey Green del Michigan e Mike Thompson del Minnesota. Per il secondo quintetto Scott Thompson dell'Iowa, Eugene Perker del Purdue, 65 Billy McKinney del Northwestern, Ray Williams del Minnesota e Bob Wilkirson dell'Indiana. Di tutti questi solo uno — incredibile a dirsi — era a Montreal (precisamente May). Come si vede Quinn Buckner, capitano della squadra olimpica, non figura nei primi due quintetti!



ATTENZIONE!
FRA POCHI GIORNI
COMINCERA'
LA CAMPAGNA DI
ISCRIZIONE PER IL '77
CON FANTASTICI
DONI AI VECCHI
E NUOVI ISCRITTI
AL CLUB

## Posta Club

Un ciao gigante a tutti i soci e un ringraziamento particolare per tutti quelli che ci hanno inviato cartoline dai monti e dal mare. Due righe di « informazioni-Club » e poi passiamo alla posta. L'intervista al campione sta andando a gonfie vele, centinaia e centinaia di cartoline stanno giungendo in Redazione. Un chiarimento: molti soci ci hanno scritto per sapere se possono inviare più di una scheda. Certo, se avete molte domande da porgere al nostro campione potete inviare quante cartoline volete. Una preghiera. Evitate di aggiungere alle schede foglietti volanti con ulteriori domande. Preferiamo - come detto - due o più schede. Veniamo alle foto. Abbiamo richiesto una grossa quantità di fotografie e siamo in grado di mandare ai soci le solite foto omaggio, in special modo quelle dei campioni del calcio: Oriali, Facchetti, Bettega, Mal-dera, Pelé, Mazzola, Chiodi, Bo-ninsegna, Causio, Francisco Ma-rinho, Scirea, Pecci, Albertosi, Calloni Rivera, Savoldi Pruzzo. rinho, Scirea, Pecci, Albertosi, Calloni, Rivera, Savoldi, Pruzzo, Clerici, Del ciclismo: Gimondi, Moser, Zilioli, Merckx. Del motociclismo: Cecotto, Agostini, Sheene, Villa. Dell'automobilismo: Lauda, Regazzoni, Hunt, Merzario, Brambilla. Dello sci: Thoeni, Gros, Giordani. Come al solito vi chiediamo di essere mosolito vi chiediamo di essere mosolito vi chiediamo di essere mosolito. solito vi chiediamo di essere mo-

derati nelle vostre richieste. Ed ora un appello da parte di un lettore che scrive da molto, molto lontano. Si chiama John Sim, è di Singapore. « Cari amici, sono un giovane di ventidue anni con i seguenti hobbies: musica, cinema, pesca subacquea, sport, filatelia e vorrei avere corrispondenza con amici di tutto il mondo che abbiano le mie stesse passioni. Mi chiamo John Sim e il mio indirizzo è P. O. Box 74 Paya — Lebar · Spare 19 — Singapore. Scrivete nella lingua che preferite ». Capito amici? Crediamo proprio che valga la pena di scrivere a questo amico.

E veniamo a noi. Stefania Guarducci vorrebbe sapere: 1. la formazione del Torino nel campionato 1971-'72. 2. chi vinse — nello stesso campionato — la classifica dei cannonieri della serie B e il portiere titolare del-

la Sampdoria.

Rispondiamo a razzo: 1. Questa la formazione tipo: Castellini; Poletti, Fossati; Puia, Cereser, Agroppi; Sala, Ferrini, Petrini, Maddé, Pulici. 12. Sattolo, all. Cadé. 2. Questa la classifiica dei cannonieri della serie B: 15 reti Magistrelli (Como) e Spelta (Modena); 14 reti Benvenuto (Arezzo); 12 reti De Paoli (Brescia); 11 reti Fazzi (Casertana) e Toschi (Mantova); 10 reti Moro (Atalanta), Blasig (Mantova) Barison (Ternana); 9 reti Fara e Marmo (Bari) Mammì (Catanzaro), Traini (Perugia), Merighi II (Reggina. Il portiere titolare della Sampdoria nel campionato 1971-72 era Pietro Battara.

E veniamo a Giovanni Battista Serra di Ostia che vorrebbe sapere gli anni in cui sono retrocesse in serie B Lazio e Sampdoria e la permanenza delle due

squadre nella serie cadetta a partire dal 1946. Dunque, la Sampdoria è finita in serie B nel campionato 1965-66 e vi è rimasta un anno. Da ricordarsi che durante il campionato 1973-'74, blucerchiati arrivarono penultimi ma non vennero retrocessi per una delibera della CAF nei confronti di Verona e Foggia. Per quello che riguarda la Lazio, la sua storia è molto più travagliata. Retrocede nella serie cadetta nel 1960-'61 e vi rimane due anni. 1966-'67 altro campionato disgraziato e la squadra retrocede nuovamente in serie B. Anche questa volta vi rimarrà per due anni. Infine, capitola un'altra volta nel campionato 1970-'71, ma in quest'occasione si riscatta in un anno. Soddisfatto? Salutoni.

Un nuovo socio di Verona dalla firma illeggibile (ci raccomandiamo sempre di scrivere il più chiaro possibile) ci pone un quesito: « ... E' possibile avere foto dei campioni del campionato 1975-75 sebbene questo sia ormai finito? E quante foto si possono

richiedere? ».

E' ovvio che le foto dei campioni dello sport sono ancora quelle dello scorso anno (in apertura abbiamo elencato quelle che sono attualmente a disposizione), per quanto riguarda il numero, beh, non c'è una cifra precisa, comunque, come già detto e ripetuto alcune volte, sarebbe meglio autolimitarsi nelle richieste perché altrimenti si rischia di esaurire continuamente il nostro archivio fotografico.

Il tempo stringe e anche per questa settimana abbiamo concluso. Per gli appassionati di subbuteo un occhio all'avviso sotto il titoletto. A tutti gli amici un saluto particolare e in gamba col

Guerin Club.

E ancora, CLAUDIO COSTAN-TINI di Pietrasanta ci chiede l'età di alcuni giocatori del nostro campionato di calcio. L'accontentiamo al volo. Dunque, Albertosi ha 37 anni, Mazzola ne ha 34, Savoldi 29, Garlaschelli 26, Frustalupi 34, Domenghini 35, Giorgio Morini 29, Quagliozzi 24 e Prati 30. Per quanto poi riguarda la tua domanda circa i numeri arretrati, ne puoi fare richiesta direttamente alla «POSTACLUB», scegliendo il metodo di pagamento. Non dimenticarti inoltre che ai soci del Club gli arretrati vengono inviati al prezzo di copertina anzichè al doppio come ai lettori (poverini) normali. Salutoni.

## Subbuteo

Cari amici appassionati di questo giovanissimo sport, stiamo tentando dare sempre più spazio al « Subbuteo » e alle sue manifestazioni. Già da tempo ci siamo impegnati pubblicando i risultati dei tornei dei vari club sparsi per l'Italia, ma ci sembra che le cose andrebbero trattate più ampiamente e, magari, con una organizzazione differente. Cosa che crediamo condivisa anche da voi. A questo proposito ci stiamo muovendo in varie direzioni cercando appunto di ampliare una rubrica che potrebbe avere un carattere di notiziario se trattata in un certo modo. Per questo vi chiediamo di darci una mano mandando del materiale dei vostri eventuali club con l'indirizzo della sede di questi e altre notizie che potrebbero tornarci utili nello sforzo che abbiamo intrapreso. Non assicuriamo nulla, non promettiamo nulla, speriamo soltanto di soddi-sfare i vostri interessi. Abbiamo notato infatti quanto questa pic-cola rubrica, seppur sacrificata in spazi talvolta piccoli, abbia suscitato l'interesse di moltissi-mi fra voi e, siccome il nostro scopo è stato, ed è, quello di soddisfare i lettori, cercheremo, anche in questa occasione di fare il possibile. D'accordo? Bye Bye.

● Il Club Subbuteo di Prato ha organizzato un torneo Interbritannico a cui partecipavano quattro squadre: Scozia, Irlanda, Inghilterra e Galles. Questi i risultati: Scozia-Irlanda: 1-1; Galles-Inghilterra: 1-2; Irlanda-Inghilterra: 2-4; Scozia-Galles: 1-0; Irlanda-Galles: 2-2; Scozia-Inghilterra: 0-0. La classifica: Inghilterra p. 5, Scozia 4, Irlanda 2, Galles 1.



VORREI SAPERE DA...

## Giacinto Facchetti



| _    | _ |        | -  |
|------|---|--------|----|
| NOME | F | COGNON | (F |

VIA E NUMERO

CAP - CITTA' E PROVINCIA

NUMERO TESSERA DEL + GUERIN CLUB +

Cari superamici del GUERIN CLUB, continua l'intervista al campione

#### Vorrei sapere da...

La cosa è abbastanza semplice: si tratta di porre alcune domande al campione che vi proponiamo, il quale fra tutte sceglierà le migliori e risponderà attraverso il nostro giornale. L'intervista scelta — oltre ad essere pubblicata — verra premiata con un magnifico dono della VALSPORT R!TAGLIATE IL TAGLIANDO, INCOLLATELO SU UNA CARTOLINA POSTALE O IN BUSTA CHIUSA E INVIATELO A: GUERIN SPORTIVO CLUB • VIA DELL'INDUSTRIA, 6 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA • 80

Per i soci del Guerin Club

## L'Almanacco del calcio

con il film a colori del campionato 1975-76

## a lire 2500

anziché 3000

Inviate le richieste specificando il metodo di pagamento scelto e il numero della tessera del Club

# Una grande iniziativa del CURRE FORMO

DLAY SPORT & MUSICA REVERENCE record MECAP articoli sportivi



## Vota la Tua Radio Libera preferita con

# RADIOESTATE GIOVANE 1976

Questa manifestazione è nata con l'intento — semplicissimo — di valutare l'indice di popolarità delle Radio Libere italiane e di confine che (anche attraverso alcune emittenti televisive « gemellate ») hanno ottenuto già vasti consensi soprattutto fra gli ascoltatori giovani per il loro massiccio intervento sulla scena musicale e sportiva. In attesa di valutare l'indice di gradimento sportivo, RADIO ESTATE GIOVANE 1976 vuole conoscere, tramite una votazione fatta dai lettori del « Guerin Sportivo » e di « PlaySport & Musica », quali sono le dieci Radio Libere più seguite in Italia. Questa indagine porterà il Trofeo Mecap di Radioestate Giovane alla prima emittente classificata e il Trofeo del « Guerin Sportivo » all'emittente che avrà presentato il programma musical-sportivo più efficace.

Per i partecipanti alla manifestazione (a coloro, cioè, che avranno inviato il tagliando di partecipazione a Radioestate Giovane 1976) la Mecap Articoli Sportivi, la Rifi Record e il Guerin Sportivo metteranno a disposizione bellissimi premi secondo le indi-

cazioni riportate qui a fianco.

Il 19 settembre prossimo, poi, si terrà ad Alassio la grande serata durante la quale sarà proclamata e premiata la Radio Libera dell'anno e a questo supergala parteciperanno i nomi più prestigiosi del cast artistico RIFI, vale a dire: Iva Zanicchi, I Dik-Dik, Homo Sapiens, Franco Simone, Segno dello Zodiaco, Cristiano Malgioglio, Pino Calvi, Enrico Intra, Nuovo Sistema, Roxy Robinson, Sailors, Mauro Galati, Giulio di Dio, Caravans, I Jerico, Sergio Leonardi, Francesco Calabrese, Leraco Gianferrari, Ezy and Isaac, Priscilla Scotto e i Crackers.

Per partecipare a « Radioestate Giovane 1976 » bisogna compilare la scheda sottostante indicando l' emittente preferita e lo slogan per pubblicizzare le Radio Libere. Fra i lettori-ascoltatori che invieranno il tagliando, un'apposita giuria formata dal « Guerin Sportivo » e dal-

la RI FI ne sceglierà 150 (centocinquanta) a insindacabile giudizio; ai prescelti saranno destinati premi offerti dalla MECAP articoli sportivi, dalla RIFI Record, e dieci abbonamenti annuali a « PLAY SPORT & MUSICA ». La scheda, una volta compilata, va ritagliata, incollata su cartolina postale o inviare in busta chiusa a questo indirizzo:

Radioestate Giovane '76 - Enrico Bazzini/IMP - Via Villoresi 6 - 20143 Milano.

MECAP - E' un'industria di calzature per il tempo e lo sport sorta tre anni fa a Vige-

CHI ORGANIZZA RADIOESTATE GIOVANE 1976

MECAP - E' un'industria di calzature per il tempo e lo sport sorta tre anni fa a Vigevano e oggi all'avanguardia in questo settore produttivo. La sua produzione in materiale sintetico di poliuretano sta infatti conquistando il mondo anche grazie ad una capillare e massiccia campagna promozionale da tempo in atto.

RI FI-RECORD - Nata nel 1959 ha rapidamente conquistato il mercato italiano con una serie di successi cui in seguito si sono aggiunti i vari cataloghi stranieri acquisiti in distribuzione e che comprendono dischi d'avanguardia di genere leggero, jazz e classico nonché importanti serie economiche. La sua produzione estiva è basata ogni anno sul lancio di best-sellers.

GUERIN SPORTIVO - PLAYSPORT & MUSICA - Il «Guerino» non ha bisogno di presentazioni. La partecipazione a «Radioestate Giovane 1976» vuol essere invece un biglietto da visita per il lancio di «PlaySport & Musica», il mensile giovane di sport, musica, spettacolo, comics, hobbies, viaggi e varietà che viene a colmare un vuoto pell'editoria italiana.

ALASSIO - Troppo famosa è la città ligure in provincia di Savona che ha legato il suo nome, in tutto il mondo, al celeberrimo « muretto », luogo di convegno per i più noti personaggi del jet-set. Alassio ha una grande e bellissima spiaggia che rappresenta il punto d'incontro del turismo italiano e internazionale.

Questi artisti non verranno votati, ma faranno solo da splendida cornice alla festa delle Radio Libere che avranno ricevuto entro il 10 agosto un programma registrato negli studi RI FI in collaborazione con il «Guerin Sportivo» e «PlaySport & Musica» per lanciare la manifestazione e far votare gli ascoltatori.

Questo programma speciale per Radioestate giovane comprenderà tutta la produzione estiva della RI FI.

L'appuntamento è quindi fissato con tutti sulla lunghezza d'onda della Radio Libera

amica e il 19 settembre « in diretta » da Alassio per la serata finale del Trofeo Mecap-Radioestate Giovane 1976.

Fra le Radio Libere — infine — che avranno fatto pervenire alla Redazione del «Guerin Sportivo» un nastro-cassetta contenente un programma sportivo-musicale (registrato con dischi RI FI) inedito o trasmesso durante il 1976, sarà scelta da un apposito comitato redazionale l'emittente cui assegnare il Trofeo Guerin Sportivo. Il programma sarà adeguatamente pubblicizzato sulle pagine del giornale.



|  | R | ADI | OES. | TATE | GIOVANE | 1976 - | Trofeo | Mecap |
|--|---|-----|------|------|---------|--------|--------|-------|
|--|---|-----|------|------|---------|--------|--------|-------|

Con il patrocinio del

Guerin Sportivo - Play Sport & Musica - RI FI Record

La mia Radio Libera preferita è

|      | Andrew Control of the |   |           |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|
| NOME | INDIRIZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E | FREQUENZA | RADIO |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |           |       |

IL MIO NOME

IL MIO INDIRIZZO

LA MIA TAGLIA

IL NUMERO DI SCARPE

LO SLOGAN PER LA MIA RADIO LIBERA

## LA CROCIERA DEL CUERN'S STORMO

# rocesso alle Olimpiadi

## con Aldo Giordani a bordo dell'Eugenio C dal 2 al 12 settembre

Qual è il bilancio sportivo italiano delle Olimpiadi? A Montreal potevamo fare di più? Qual è stata la maggiore delusione? Siamo veramente un popolo di abatini come sostiene Gianni Brera, oppure l'inferiorità razziale è solo un nostro assurdo complesso e in realtà vinciamo meno degli altri solo perché ci alleniamo meno degli altri?

Queste sono le discussioni che in questi giorni si sentono al bar degli sportivi, dove tutti hanno seguito le Olimpiadi in TV. Ma il « Guerino », con la collaborazione della Costa Armatori di Genova, ha ideato un autentico « processo alle Olimpiadi » al quale parteciperanno autorevoli reduci dal Canada processati dal nostro inviato a Montreal Aldo Giordani.

11 settembre: in navigazione 12 settembre: ritorno a Genova.

La croclera è interessante perché offre anche la possibilità di tante escursioni a terra. Durante la sosta ad Alessandria d'Egitto, si potranno visitare le Piramidi, le moschee dei Sultani, la Sfinge, il Museo Egiziano, le Catacombe Kom El Shugafa, il sacrario dei Caduti di El 'Alamein. Altre piacevoli escursioni a Rodi e ad Atedove si potranno ammirare i monumenti più importanti della civiltà greca.



La crociera in Medio Oriente, prevede anche una serie di escursioni a terra, una più interessante dell'altra. Escursione n. 1 - Alessandria - 5 Settembre 1976 (in-tera giornata) - in autopullman (km 440)

Cairo: Si arriverà al Cairo dopo circa tre ore, per visitarvi il Museo Egiziano, la Cittadella con la Mo-schea Mohamed Ali, la Moschea del Sultano Hassan, le Piramidi, la Sfinge e il bazar Khan Khalili. Seconda

Escursione n. 4 - Alessandria - 2 (mattino) - in autopullman (km 240) 2 Settembre 1976

Rodi

enova

apoli

Alessandria

El Alamein: Partenza per El Alamein dove si visiterà Il Sacranio del Caduti. Prezzo L. 9.700

Escursione n. 10 - Haifa - 7 Settembre 1976 (mattino) in autopullman (km 110)

Visita della città e Nazareth: La Grotta del Profeta Ella. Il Monte Carmelo, il centro commerciale, ecc. indi proseguimento per Nazareth dove si visiterà la Chiesa di San Gluseppe e la Grotta dell'Annunciazione. -Prezzo L. 7.800

Escursione n. 13 - Pireo - 10 Settembre 1976 (mattino) - in autopullman

Visita di Atene: il Foro, l'Acropoli con il Partenone, l' Odeon di Erode Attico, il Tempio di Giove, il Palazzo Prezzo L. 5.800

Escursione n. 14 - Pireo - 10 Settembre 1976 (pomeriggio) - in autopullman (km 130)

Capo Sounion: Si raggiunge Capo Sounion seguendo la

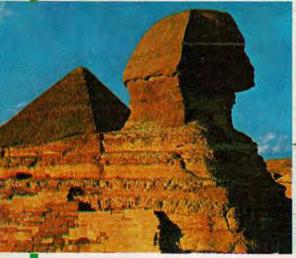

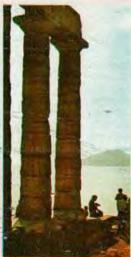



#### **PROGRAMMA**

Ouesto III programma completo della crociera delle Olimpiadi patrocinata dal Guerin Sportivo.

La «crociera dello sport» a bordo dell'EUGENIO C. (una delle navi ammiraglie della Linea C) si svolge dal 2 al 12 settembre, e ha per meta iii Medio Oriente.

Un itinerario suggestivo, che avrà però una variante. La guerra civile che continua e divampa nel Libano, nonostante la tregua apparente, ha suggerito agli organizzatori di saltare lo scalo di Beirut. Non potremo quindi Intervistare l'ex presidente del Milan Felicino Riva, e nemmeno l'ex presidente del Siracusa Gaetano Verzotto, che si sono rifugiati a Beirut per sfuggire alla giustizia italiana. In compenso faremo scalo nell'isola di Rodi, e visiteremo la valle delle farfalle.

Questo l'itinerario definitivo:

Questo l'itinerario definitivo:

2 settembre: imbarco a Genova 3 settembre: scalo a Napoli 4 settembre: in navigazione

e 6 settembre: ad Alessandria d'Egitto

settembre: tappa ad Haifa settembre: isola di Rodi settembre: in navigazione

settembre: scalo al Pireo e visita di Atene

colazione e cena in grandi alberghi del Cairo, Rientro ad Alessandria in serata. - Prezzo L. 42.600

Escursione n. 2 - Alessandria - 5-6 (1 1/2 gg.) - in autopullman (km 440) 5-6 Settembre 1976

Cairo: Si arriverà al Cairo dopo circa tre ore. Sistemazione in alberghi di lusso. Durante la permanenza al Cairo si visiteranno il Museo Egiziano, la Cittadella, La Moschea Mohamed Ali, la Moschea del Sultano Hassan, le Piramidi e la Sfinge, il bazar Khan Khalili, Pensione completa in albergo. 2.a con sistemazione in camera doppia con bagno - Prezzo L. 71,600

2b) con sistemazione in camera singola con bagno - Prezzo L. 83.800

N.B. Partecipazione limitata.

Escursione n. 3a - Alessandria - 5 Settembre 1976 - (mattino) - in autopullman

Visita della città: il lungomare, il museo greco-romano, la Colona di Pompei e le catacombe Kom El Shugafa. Prezzo L. 7.100

Escursione n. 3b - Alessandria - 6 Settembre 1976 - (mattino) - in autopullman

Visita della città: Lo stesso programma dell'escursione n. 3a. - Prezzo L. 7.100

panoramica passando per Glyfada, Voultagmeni iza. Visita del templo di Poseidone. Prezzo L. 5.200

Escursione n. 15 - Pireo - 10 Settembre 1976 (intera giornata) - in autopullman (km 180)

Visita di Atene e Corinto: Il Foro, l'Acropoli con il Partenone, l'Odeon di Erode Attico, il Tempio di Glove, il Palazzo Reale, ecc. Seconda colazione in ristorante ad Atene. Nel pomeriggio prosegulmento per Corinto e visita della Vecchia Corinto.

#### PREZZI E PRENOTAZIONI

Le quote per la crociera partono da L. 330.000 e sono comprensive di tutto meno le escursioni, le bevande, la tassa d'imbarco e le mance al personale di bordo.

Per informazioni e prenotazioni i nostri lettori possono rivolgersi a qualsiasi agenzia di viaggio, oppure direttamente alla Costa Armatori di Genova, Via D'Annunzio 2, tel. 010/54.831, direttore crociere Renzo Da

Tutti coloro che si presenteranno con il « Guerin Sportivo » riceveranno in omaggio il buono per una escursione.